

BIBL. NAZ.
VIII. Emanuele III
Libr.
MATUR;
3 0 6





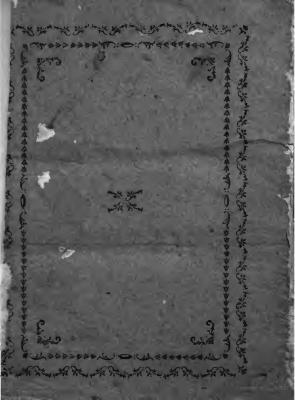





1  $\searrow$ 

# DELLE MALATTIE

# DEL CUORE

LORO CAGIONI, SPECIE, SEGNI,

## E CURA

LIBRI TRE VOLUMI TRE

VOL. II. LIB. II. SPECIE E SEGNI.

PARTE II. INFIAMMAGIONI.

Ingenue de me fateri debeo, liet mutta attiduaque contentione in contempli ndit agrit, evenunque cadaveribus perserutamdit longo annorum curtu vertatus tim, me tamen seutque minime profesite, ut quod semel iterum sapiusque compoxi in mortus; il agnotere valem in vistam agentibus genmortus; il agnotere valem in vistam agentibus gen-

Hipp. Alb rein. Animad, super quibusdam diff. resp. witiis &c. Iost. Bonon. Opusc. vol. I.

IN BOLOGNA

PRESSO GIUSEPPE LUCCHESINI.

M D C C C X I.





#### Della Infiammagione .

g. Quella speciale alterazione dei poteri della vita, sotto la quale cresce manifestamente la temperatura dei luoghi affetti, e questi crescono di mole, e la capacità dei vasi sanguigni dai più minuti fino alli più grandi, almeno da principio, tende a farsi maggiore, d' onde le parti infiammate da per tutto intensamente si colorano, sovente con vario senso locale di battito, di molestia di peso, e dolore eziandio, ora quasi di punta acutissima, ora di fiamma, e di vivo fuoco, che ivi sia acceso, e come par credibile per molte cose da noi altrove copiosamente discorse in questi libri spesso con produzione locale di principii aeriformi posti in libertà, come chiaramente apparisce talvolta ancora all' esterno nei grandi enfisemi, che circondano i luoghi infiammati; l' unione, io dissi, di tutti o quasi tutti questi modi insoliti e non convenienti della vita, più, meno circoscritti, o diffusi tra le parti componenti la nostra macchina. forma in generale il carattere del così detto processo flogistico, infiammatorio, in una parola della infiammagione: e questa è tuttavia nell' insegnamento della Medicina il soggetto di molti, e difficili ricercamenti, che non sarebbe senza grande utilità dei nostri studii potere intendere e discorrere più chiaramen-

22

mente ed ampiamente in ogni loro parte.

2. Io non so, se la generazione, e la distruzione, e l'assorbimento di nuovi vasi, e la successiva continuanza di questo potere generativo e distruttivo di piccolissime ramificazioni vascolari, e se il copioso versamento della così chiamata fibrina dalla superficie dei luoghi infiammati, formino similmente una parte essenziale e caratteristica del processo infiammatorio, come la maggior parte dei Medici usò scrivere in questi ultimi tempi : certo e l' una e l'altra delle sembianze, che qui si dicono, sono spesso evidenti dovunque la infiammagione è manifesta; in ogni modo io sono dubbioso intorno alla uniformità ed universalità di queste apparenze, e meglio mi sembra conforme al vero, che alcune speciali condizioni dei corpi e dei luoghi infermi siccome altrest delle potenze nocive, che anno servito alla infiammagione, rechino delle differenze sommamente contemplabili così per la natura degli umori che si versano dai luoghi infiammati, siccome nella nuova formazione dei vasi, che si distribuiscono nei corpi di nuova fabbrica, che il processo infiammatorio tende a produrre continuamente benché di natura molto dissimile gli uni dagli altri. La quale dissomiglianza non puo dirsi quanto sia grande, essendo essa tanta, quanta passa fra una parte che vive, come tutte le altre dell' animale, che è in vita ed un altra, che è assolutamente morta : e così nascono dalla infiammagione alcuni nuovi corpi, che crescono,

e si conservano, e partecipano in comune della vita di tutte le altre parti, e nasce pure la perfetta necrosi, o mortificazione, o la intera privazione di vita delle parti prima infiammate.

2. Comunque per altro si voglia intendere questo diverso risultamento del processo infiammatorio, questo è comune a tutte le parti, che si infiammano, la disposizione dei vasi a dilatarsi, e li modi fuori delle solite misure delle separazioni usate, dalle estremità dei vasi infiammati, così per la copia, come per la diversa natura dei fluidi, che oppositamente a quello, che accade nello stato di sanità, si spargono dai loro ultimi fini. E queste effusioni dai lucghi infiammati vanno sino allo scorrimento libero del sangue, ed alle disposizioni, ed all' abito emorragico ed aneurismatico : e bene più volte nel corso di quest' opera si è da noi mostrata colla osservazione e colla argomentazione la perfetta similitudine tra loro delle cagioni prossime dei dilatamenti arteriosi e venosi, degli effondimenti sanguigni, e delle infiammagioni: e si è mostrato altrest, come questi processi non naturali della vita degeneravano facilmente l' uno nell'altro, e la emorragia spesso rimediava alla infiammagione, o li procedimenti di questa tendevano a supplire al vuotamento dei vasi rossi, allora quando questo veniva impedito da cagioni locali o universali della macchina dell' infermo.

12

pi<sup>'</sup>

n.

200

1552

ome

121.

dal-

10

şi

4. Ora pognamo, che le cose fin quì dette chia-

riscano alquanto gli effetti primi e più manifesti, che seguitano il processo infiammatorio: ma non servono similmente a svelarci, ossia la condizione determinata della fibra animale, che la rende opportuna a questa sorte di processo, ossia il meccanismo, con il quale si genera, e la sua natura propria, come si debba intendere, sembrando pure similissimo al vero, che ogni infiammagione, dovunque sia stabilita, induca nei luoghi, che ne sono la sede, un cangiamento assai notevole di quel processo pneumatico-chimico della vita, che suolsi intendere sotto il nome della così detta combustione vitale, e che reso più attivo nelle parti infiammate si estende successivamente sino alle più lontane, quantunque, come io fortemente sospetto, con modi alcune volte assai disuguali, e che si direbbero provenire da cagioni assolutamente fra loro contrarie, e che pure mi sembrano dipendere dal principio medesimo variamente modificato dalle diverse tessiture, e dalle disposizioni differenti dei solidi animali. E bene rimane ancora da intendersi, quale sia la differenza propria e speciale, che separa la infiammagione così detta vera da quella, che suole coll' ordinario linguaggio dei Medici chiamarsi spuria, essendo indubitabile il nascere ed il procedere occultissimamente di molte acute, e croniche e sempre pericolose flogosi, senza indizio alcuno di sensazioni o di stimoli localmente accresciuti, e con tendenze sino da principio, come di sopra si è accennato, a distruggere intieramente

ogni

ogni principio di vita nei luoghi offesi, mentre nel corso delle infiammagioni cost chiamate legiztime, finche aggiungano al loro apice, sembrano tutti al contratio i poteri della vita accumularsi gli uni su gli altri , e le parti infiammate pervenire al grado più eminente delle facoltà, che sono proprie separatamente e congiuntamente di ciascheduno dei tessuti organici dai quali sono composte. E questo ancora sarebbe degnissimo proponimento l'investigare se non forse tutti li cangiamenti insoliti e non naturali dei componenti del nostro coroo d' onde nascono tanti avversi modi alla sanità dovessero o potessero almeno intendensi futti similmente sotto il nomo di altrettante parziali o generali infiammagioni. In tutte le malattie in generale, contemplati i loro principi, e i loro successivi cangiamenti, quali, io domanderò, sono le infiammatorie, e quali appartengono ad un altro qualunque processo della vita affatto disforme dall' infiammatorio, e che nulla abbia in se di comune colla infiammagione? Aleuni anno pensato, che in questo la flogosi fosse distinta dalle altre classi di malattie per la sua continua tendenza a disorganizzare le partiche da lei sono assalite; la qual cosa non suole essere pensata di tante altre infermità , dove si estima, che la infiammagione vi abbia parte nessuna; ma niente ripugna, che la infiammagione sia in aleuni casi di grado così mite, di maniera che la sua perpetua tendenza a cangiare il tessuto delle parti. che si infiammano, resti senza effetto: e similmente à fuori d' ogni controversia, che questi cangiamenti, ancorche accaduti, facilmente di nuovo si timutano, e le parti prima leggiermente infiammate e con menomissimo divario da quello, che erane avanti, ritornano alla primitiva loro orditura, come se mai avessero cangiato di stato, servendo spesse fate alla recuperazione intiera delle prime loro forme la robustezza, o la tenacità almeno di alcune vite, che prima sarebbero estinte, che non riproducessero i loro tessuti conformi a quelli stati avanti, che la infiammagione gli ordinasse con differenti contatti, e con nuove forme, e tendenze delle menome loro particelle; la quale cosa vediamo tante volte accadere sorto i nostri occhi proprii nella quasi assoluta impossibilità di ulcerare lungamente alcuni corpi, o di tenere aperti almeno alcuni scoli artifiziali; e simile è la tenacità di alcune altre disposizioni non naturali , dove malgrado le replicate incisionifatte dai Chirurghi, e la mutazione delle superficie, come questi dicono, dei luoghi ammorbati queste nondimeno continuamente rinascono, e durano come avanti le separazioni istesse di quegli umeri guasti, che si volevano soppresse o cangiate. Per simile guisa è dimostrabile col fatto, che in ogni malattia ancora, dove secondo le idee universalmente concepute la infiammagione si dice remotissima, non pertanto succedono in quei corpi mutamenti sensibili, ed eziandio talvolta durevoli, purche la malattia sia stata grave o di lungo tempo; e quantunque

pure negli estinti dalle così dette febbri nervose o maligne sovente io non vedessi osservabile g uastamenen di visceri e come în altri mali troppe cose ci avvisano, che si fanno grandi corruzioni delle nostre inseriora , dove certo il nostro vedere non arriva , e che si debbono presumere colla ragione meglio, che dimostrare colla osservazione dei cadaveri /- Si pensò ancora, che le infiammagini si distinguessero in questo dagli altri mali, per l'eccesso continuo di stimoli recati alla parte infiammata, e per altrettanto di più di corrispondente riazione dei luoghi infiammaci ; e si è soggiunto , che questo accrescimento di siazioni si diminuiva e ritornava di nuovo a certi determinati intervalli, che si scorgevano chiaramense di intensione e di remissione nel corso della flogosi. Sul quale ultimo avvicendamento io sono certo, che la diligente contemplazione del fatto elinico avrà mostrato, a chiunque poresse dubitarne, che appena sea moltissimi può vedersi un solo malato, il quale nel corso della sua infermità, di qualunque natuna sia, non soggiaccia a questa periodicità e dinrao alternare di male, che ora incalan, led ora sembra cedere : le più gravi peripneumonie anno talvolta queste fallaci calme a guisa delle più mortifere febbri perniciose, e troppo lo sanno i Medici per loro sconforto nella cura difficilissima di quegli infermi. Ma quanto alla soverchianza degli stimoli, o assoluta o relativa, come principio, ed efferto di tutte le infiammagioni, tanto mi sembra: vera, che

appena io so concepire un altro diverso cominciamento di qualunque siasi malattia, essendo, come a me sembra, universale a tutte il loro principiare da una azione insolita dei luoghi, che primi si infermano: la qual cosa non può mascere, se le primiere loro e naturali attività non sono superate da una sopreccedenza qualunque assoluta o relativa della potenza nociva, d' onde la malate trae il suo nascimento : dico assoluta, quando essendo i luoghi da quella percossi nel pieno vigore delle facoltà loro proprie à tanta nondimeno la sua forza, che vale a superare ogni loro opposizione, come intra l'altre nei cosi di malattie nate da cagioni meccaniche, sforzamenti , colpi , ferine ec.; relativo poscia , allorche declinata per antiche, o successive predisposizioni la energia di alcune parti, queste si trovano in simile guisa opportune a cedere alla impressione di qualunque nuova potenza su esse agisca, o interna, o esterna, quantunque la nuova potenza sopravvenuta non fosse d' altronde così forte per generare gli stessi effetti, dove quei luoghi avessero conservato intatto il foro vigore : le quali cose sono già state da me copiosamente discorse in altri miei libri .

6. E però, se il mio dubitare non può offendere tanti e così grandi Maestri di Medicina dei pasati; e dei nostri tempi, che argomentarono assai differentemente, io ripeto essere continuamente dubbioso, se la infiammagione, come noi l'abbiamo descritta, costituisca per se un genere particolare e di-

srin-

stinto di modi morbosi : e che altri ve n' abbiano fuori di lei, dai quali cominci una serie differente di mali, di natura e di procedimenti affatto diversi. Certo io non posso concepire, come una porzione qualunque dei nostri solidi possa allontanarsi da suoi modi naturali, come è pur necessario, affinchè nasca il così detto stato di malattia , senza una previa alterazione qualunque nella sua composizione, e nei menomi contatti delle particelle , dalle quali è formata: la qual cosa in qualunque modo accada, non puo nascere, senza che vi abbia luogo una qualche differenza nella specifica densità dei luoghi infermi, e nei modi speciali di poteri locali, che vi erano avanti : e nessuno similmente di questi cangiamenti può aver luogo senza un corrispondente mutamento delle speciali capacità di calorico e della temperatura locale delle parti offese, e senza una qualche, più, meno grande produzione locale di calore, il quale subito comunicato ai fluidi, che per tanti minutissimi ed impercettibili vasi discorrono tutti li più piccoli e nascosti punti della nostra macchina, non potrà a meno di non dilatarli, e con questo insieme le capacità dei vasi, nei quali sono rinchiusi, verranno accresciute. E però la produzione del calore e il dilatamento dei vati, e l'accrescimento della mole dei luoghi malati saranno continuamente gli effetti immediati di ogni qualunque alterazione possa nascere nei componenti del nostro corpo, e quelli saranno similmente quasi gli elementi primi ed essenziali di

tutte le malattie. Il più o meno, che essi verranno diffusi nelle parti continue, e contigue ai luoghi già infermi, la difficoltà maggiore o minore, che le parti vicine opporranno a ricevere gli stessi cangiamen. ti, le differenze dei luoghi infermi, e li diversi poteri della vita inerenti ai diversi sistemi organici primitivi dell' animale, variamente disordinati nei loro modi, e tratti in consentimento di malattia dalle offese locali daranno la forma il carattere l' essenza della malattia; ma in ogni modo la flogosi, il processo infiammatorio, saranno il principio di tutti questi successivi stemperamenti, e la malattia per tutto il suo corso fino al suo termine procederà con una tendenza continuata dei luoghi malati a distruggere il tessuto, dal quale prima erano formati, e in suo luogo sustituirne un altro più o meno conforme a quello, che vi era avanti, giusta l'intensione della flogosi, la natura dei luoghi infermi, e la prevalenza dei poteri della vita nel corpo dell' infermo. 7. Che se in tutte le indisposizioni della no-

7. Che se in tutte le indisposizioni della nostra macchina dovesse continuamente mirarsi a questo solo ed unico processo morboso, e la infiammagione fosse la sola prossima ed immediata cagione di tutti li cangiamenti non naturali della vita, e in questa guisa dovesse intendersi l'antichissima sentenza, citata anch' essa tra le ippocratiche "morbir omnibur modur unur ", certo la parola infiammagione cesserebbe di essere impiegata dai Medici all' uopo di mostrare una classe speciale di infermità, che per

li suoi esiti, e per la sua curagione meritasse di essere particolarmente distinta dalle altre. Ne forse mancherebbero di averne conforto i Medici, e gli infermi assai di più, avvenga Dio che soppressa questa voce, come segno distintivo di un ordine speciale di mali, si farebbe triegua per simil guisa a tanto frequente e pericoloso dubbiare dei Medici sulla presenza o no della infiammagione, e questo in casi gravissimi, dove il tempo manca alla disputa altrettanto, quanto è breve ed istantanea la opportunità di giovare. Fu già detto da uno de' più celebri Maestri della nostr' Arte, che il solo nome della malignità nelle malattie aveva precipitato un aumero di infermi senza fine : il nome della infiammagione, e le controversie sulle sue reali o simulate sembianze forse non recarono, e non cessano tuttavia di recare agli infermi dei pericoli meno frequenti e meno calamitosi. Ritenuta la generalità della parola in tutti i mali, siccome la espressione dei cangiamenti non naturali dei poteri della vita, la sola cagione, che servì a farli nascere, e lo stato di predisposizione propria degli infermi, guideranno il Medico per la via meno equivoca di soccorrerli, e nulla di speciale potrà argomentarsi dalla sola natura del processo della malattia, che sarà in tutte sempre il medesimo. Ci serva d' esempio la semplicità dell' antica nomenclatura, della quale non vergognarono ii primi Padri di ogni nostro sapere: avendo essi dinotato sotto la voce xoxoic, crasis, tempe-

ramentum, come essi traslatarono latinamente, mistura, temperie, complessione, lo stato sano e naturale di tutti i rispettivi corpi, abbracciarono similmente con una sola parola ducuoacia discrasia, dissero in latino intemperies, cangiamento di mistura stato opposto al temperamento, voce che fu dopo con soverchianza trasferita dai Medici ai soli creduti insigni cangiamenti e vizii di umori, tutte le affezioni non naturali locali ed universali, latenti e manifeste : e infine tutto il complesso dei mali, di qualunque natura fossero, fu loro usitato di nominarli colla parola intemperies, quasi fossero persuasi, che nulla potesse alterarsi nelle funzioni della vita, senza qualche rimutamento dell' aggregato, del misto organico del corpo, che vive, e senza nuove ed insolite disposizioni delle molecule componenti a dissolversi, a disunirsi, e senza nuovi modi di calore, di fuoco delle differenti parti, che divenivano inferme. La infiammagione, come ora si intende, potrebbe forse utilmente supplire alla universalità degli antichi stemperamenti, come già si dissero nell'idioma del Lazio: l' uso, la scienza delle parole, sommamente attendibile in tutte le discipline non è forse più osservabile e più degna di essere considerata con ogni più rigorosa analisi altrove, che negli scritti di Medicina, e nel linguaggio dei Medici.

8. Potrà darsi il caso bensì, che la morbosità di una parte qualunque proceda così lentamente e ordinatamente, che il suo lontanarsi dallo stato di

sanità accada senza nessum speciale intendere degl' infermi e dei Medici, e come da me si viene argomentando, con modi assai distinti da quelli, che al processo infiammatorio abbiamo attribuito: mi spiego. Come tutto il complesso dei nostri organi dal momento, che giungono al colmo, all'apice del loro vigore nel mezzo del cammino della vita, giornalmente decade, e tende insensibilmente a quello stato di malattia incurabile, che si dice vecchiezza, ne di questo nostro giornaliero decadimento, e di questa nostra progressiva e continua infermità in noi si genera accorgimento alcuno: o sia per esser questo un effetto naturale e necessario della nostra orditura, o per la somma lentezza, colla quale procede, e per li debolissimi e menomi effetti, che da lui nascono continuamente, ovvero perchè similmente, e nel tempo medesimo, e conservate sempre le istesse proporzioni questa mutazione si compie in tutti i punti: ma certo questo universale maturarsi dei nostri corpi al silenzio eterno dei sepoleri malattia sopra tutte le altre gravissima e luttuosissima, e che à una origine istessa col nostro nascere, ci sorprende in gran numero ridotta già all' ultimo suo estremo, e nondimeno in mezzo a tanto suo lungo procedere sembra ancora coglierci all' improvviso: e similmente alcuni minutissimi ed affatto impercettibili. semi sovente ingeniti di mortali infermità e di morte con noi crescono e si maturano in ogni istante colle norme istesse, che abbiamo discorse, e tutto questo si eseguisce così di nascosto da noi, che talvolta-l' infermarsi e il mor re sono un solo momento, come a molti cardiaci interviene, e tra gli altri fu memorabile esempio nel Cav. Guiceiardini inciso da Andr. Laurenzio. Li quali ordinamenti di mali, diversi dai soliti e comuni, che reca la infiammagione, e che sembrando riferirsi unicamente ad una inveterata progressiva disproporzione asimmetrica dei tessuti organici, così lungamente si occultano dentro le loro sedi, quanto al vizio dei luoghi infermi può supplire il successivo e ordinato conformarsi dei luoghi corrispondenti ai bisogni della vita, questi processi, io dico, quest' ordine speciale di malattie, per quanto possono appartenere agli organi centrali della citcolazione, furono da noi a bastanza discorsi nella prima parte di questo libro. Ne però quì bisognando altro parlarne, comincierò subito a dire degli altri , ossia degli infiammatorii , e dei più noteveli cangiamenti, che nel cuore si generano, e nei vasi maggiori, con quell' ordine, che à suggerito alla mia mente l' attenta contemplazione degli infermi da me veduti, o meglio descritti nei libri di quelli, che servironò-maravigliosamente ad illuminare la nostr' Arte.

CA.

#### CAPOII

### Infiammagione dell' Aorta

1. Lo comincierò dal narrare le malattie dei tronchi sanguigni, che sono congiunti al cuore. Tra fi componenti del nostro corpo e li tessuti così variati di tutte le parti, che servono agli usi della vita, e nella perfetta corrispondenza di ciacheduna con tutre le altre rintracciare quali sieno le prime a sofferire gli efferti delle potenze nocive, e dove incomineino in generale li primi elementi delle malattie, li primi traviamenti del solido animale dalli suoi modi soliti e convenienti, è certo arduo ricercamento e difficilissimo: nondimeno considerando, che appena può concepirsi la vita, e l' esercizio de' suoi poteri senza il ministero dei vasi, li quali similmente seco apportano la necessicà di tonache, e di membrane, dalle quali sieno formati, e bisognando queste medesime di vasi ancora più piccoli, fino agli ultimi confini della nostra vista è della nostra immaginazione, per mezzo dei quali il tessuto membranoso si conservi, e cresca successivamente; essendo infine il tessuto vascolare la meta estrema di ogni più minuta analisi anatomica, però ò giudicato, che le malattie dei vasi e della sottilissima rete vascolare, che intesse e rinchinde dentro di se qualunque parte del nostro corpo, dovessero preporsi alla descrizione di Part. II.

qualunque altra infermità occupasse gli strumenti della vita. Il quale mio divisamento verrà chiarito, come spero, da sempre nuove ragioni in ognuno dei

capitoli, che seguiranno in questo libro.

2. Ora deve sapersi tra le altre affezioni cardiache essere così numerosi gli esempi delle sorte infiammate, e trovate con tutte quelle sembianze, che fanno fede di processo flogistico preceduto, di eritema, di risipola, di flemmone, quanto basti ad esortare i Medici alla frequente contemplazione di questo insigne condotto sanguigno nei cadaveri; siccome quello, che rare volte non è infermo, dove il cuore e grandemente offeso, e che forse va spesso avanti colli suoi mali propii alle malattie pui gravi del cuore e quello eziandio, che per consentimento di tessitura e di continuazione con altri organi lontania e persino colla cute così piena delle sue ultime diramazioni, reca a tutte queste parti je da queste riceve a vicenda tanti ed enormi cangiamenti . Si vedrà nel capítolo , che segue , come dai Greci colla scorta della Notomia Patologica questo genere di affezioni fosse stato benissimo effigiato , quantunque la descrizione delle aorte infiammate, che alcuni potrebbero attribuire ad Ippocrate per quello, ch' ei ne scrisse nelle Prenozioni Coe, non appartenga propriamente alle aorte, come da noi si conoscono, ma bensì ai bronchi nella suisa. che si vedrà più sotto (1): e si può parimente racpromised all emission area

(a) Cap. IV. art. 5.

cogliere dalla istoria (1) delle principali cose rammemorate dai Medici sul proponimento di questi libri sino al cominciamento del secolo XVIII, di quante età e di quanti Scrittori sieno state le narrative di offese, e di cangiamenti insigni di sostanza trovati nel tessuto dei tronchi sanguigni più vicini al cuore. Tuttavia le antiche descrizioni furono degli effetti soliti seguitare il processo della infiammagione, dilatamenti , ulcere, durezze , ossificazioni , totture, piuttosto che di vera infiammagione notata diligentemente nel canale dell'arteria : e l' esempio certamente fra i primi, che si recò di questo stato dell' aorta, appartiene a Boerhaave (2), che tutta la vide rubiconda fino ad essere annerita ,, aorta nigerrima,, in un bue, che prima aveva corso lungo tratto con incredibile violenza. Questo argomento poscia nobilitato e cresciuto di nuovi fatti per opera di Meckel, di Morgagni, di Hunter, Franck, Schmuk, e di molti altri, cominciò quindi a trattarsi in questi ultimi tempi nelle Scuole dei Clinici con qualche parzialità; e merita tuttavia, come da me si argomenta, cure ancora maggiori. Ne forse altro, che uno stato risipolare dei vasi, quantunque, come si vedrà, forse non dei più grossi tronchi, è la natura di tante sinoche e febbri infiammatorie violentissime senza nessuna locale affezione di visceri: e queote

<sup>(</sup>s) Prefaz. del I. Libro, e del IL.

<sup>(8)</sup> Prai. Instit. n. 827.

sto processo flogistico, forse più spesso di quello, che noj immaginiamo, o nato, o almeno congiunto con qualche affezione consimile delle immediare dipendenze del grande organo della cure, inclino a
pensare, che sia l'origine più frequente delle infiammagioni del cuore, continuamente unite alle infiammagioni membranose e vascolari delle parti, che tutto intorno lo circondano ed avviluppano.

2. E quì mi sia permesso dar principio a questa trattazione richiamando alla memoria de' miei leggitori una in tra le altre delle osservazioni mentovate da Morgagni, la quale opportunissima alla istoria delle infiammagioni dell'aorta potrebbe esserlo altrettanto per dimostrare la congiunzione delle infiammagioni membranose e vascolari interne coi poteri disordinati, e colle affezioni della cute, quantunque estese a piccolo spazio, e appena solite a contemplarsi dai Medici sotto l' aspetto, che quì si incomincierà a dire. lo parlo di quel legnajuolo, che grande e gagliardo e nel fiore della sua erà, dopo grave abuso fatto di vino e molto riscaldarsi al fuoco, morì anginoso prima della quarta giornata, mentre da due settimane incirca soggiaceva ad una gonorrea virulenta: fu veduto nel suo cadavere facendo principio dalle membrane interne della testa, e singolarmente nelle membrane del lato sinistro, quanto queste usive incidere sive discindere velles , (1) fossero

(s) Eplet, Arrat. M. XLIV. art. 3.

Designed Rule

tc-

tenaci e resistenti al taglio, e ad essere distratte: maggiori crano per altro li mali dell' aorta dal suo cominciamento fino alla cel aca: ,, nam maculis quibusdam, quamvis non creberrimis, neque adhuc in osseam duritiem vergentibus hic illic intus albebat : intus quoque, si macularum loca excipias, nusquam fere albam, sed ex rubro fuscam superficiem habebat, neque Levem et nitidam, ut solet, sed parvis quibusdam et humilibus excrescentiis inequalem ejus, quem dixi, intus extraque coloris, varia autem forma et magnitudinis, sic tamen ut maximas lupino, ad cujus figuram accedebant, operire potuisses: ,, questi piccoli tumori erano duri ad incidersi, siccome lo erano in generale tutte le tonache dell'aorta. E gli organi della generazione comparvero simili allo stato naturale, "nisi quod urethra anterior facios aliquanto humidior apparuit et rubicundior, quam soleat , : la sostanza di una delle glandule di Cowper fu veduta indurita e compatta a guisa di legamento. Si può facilmente argomentare, che il soggetto di questa istoria avesse provato altra volta la infeziore medesima, nella quale si trovò, allora quando morì: ne certamente sono rare le forme anginose in quelli, che anno similmente infiammata l' uretra : la quale infiammagione della membrana interna delle fauci, come fu veduta grandissima in questo cadavere, quando si voglia ripetere dall' immediata continuazione della cute, che riveste l'uretra, con quella che si ripiega entro le fauci, questa conghiettura avrà in suo favore molti 2 l-

b 3

altri fatti, che cresceranno la sua verisimiglianza/. Ma quanto alle sembianze infiammatorie dell' aorta, per quanto si possa dubitare, che non fossero l' effetto o delle forme anginose, che sopravvennero le ultime, o dell' ultima gonorrea comparsa pochi di innanzi, in ogni modo essendo cosa assai probabile, che quell' infelice altre volte avesse patito di lue, sono inclinato a persuadermi, che quelle disposizioni locali delle pareti dell' arteria, siccome di tutte le altre membrane di quel corpo, fossero di molto vicina pertinenza alle altre infiammagioni sofferte avanti negli organi esterni della generazione. Ne certo qualche traccia visibile di infiammagione, e di un rossore tendente al livido, con quantità di mucosità maggiore del solito nella interna cavità della matrice, mancò in quella spenturata, che morì infelicissimamente nel far copia del suo corpo altrui, e nella quale il Morgagni notò fra le altre cose una porzione dell' aorta annerita 17 a sanguine in cellulas effuso extima dumtaxat tunica (1). Fu ancora forse prossimamente di origine sifilitica quel vizio dell' aorta, che al Morgagni comparve "albis maenlis hie illhic interiore facie distincta &c. inaqualis (2) colore ex atro rubens, ut si inflammatione quadam esset affecta ,, in quell' uomo di onesta condizione, di circa 60. anni, già stato afrodisiaco, e molestato da lunghe pene di reumi da lui combattuti con decot-

<sup>(</sup>r) Epist. A. M. XXVI. art. 11.

<sup>(2)</sup> Epist. A. M. XXV(. art. 35.

ti sudoriferi, e morto infine in brevi momenti, quantunque poco avanti " egregie valere omnibus videretur . : del quale concorrimento della malartia, come dei medicamenti soliti risanarla ,a generare mali gravissimi nel cuore e nei vasi maggiori io feci parola altra volta (1). Possono aversi li dubbii medesimi sulla cagione almeno lontana della offesa di quell' altra aorta, che lo stesso Scrittore vide rotta alla distanza di un dito trasperso dal cuore con segni chiarissimi di un antico stravaso sanguigno sotto la sua tonaca esterna: ed era tutta l' interna superficie di quell' arteria ripiena di prominenze, e di pustule, .. quarum utraque per ejus omnes, quetquot aperti sunt, ramos pergebant ,, (2): e questo fu ancora da vedersi nell' aorta, della quale si parla, che tutta la sua esterna membrana si distaccava facilmente dalle parti sottoposte, quasi l' arteria fosse stata avanti lungamente macerata nell' acqua: il soggetto della quale osservazione era stato un gentiluomo di 59. anni, il quale pure a quella età si era conservato in buon aspetto, e con Buon abito di persona, quantunque dalla sua gioventà molte volte in poi fosse stato guasto di mal franzese, e di replicati buboni. A queste istorie io aggiugnerò quella di P. de M. della età di 22. anni, pilarino di riso, come si usa dire in Bologna, morto in pochi giorni nella prima-

<sup>(1)</sup> Lib. I. Cap. XII. art. 7. (2) Epist, A. M . XXVII. art. 28.

vera dell' anno 1810; tutta l'aorta del suo cadavere incisa nell' Ospizio Clinico fu veduta insignemente rubiconda, ed in istato di risipola, così nella sua superficie interna, come nella esterna, e similmente tutti i vasi del cervello comparvero sparsi nelle loro tonache di minutissimi rami sanguigni: questo infelice era stato qualche tempo avanti curato, non so con qual metodo, da una ostinata blennorrea, che lo molestava da lungo tempo. Senza avversare, a cui paressero doversi attribuire altre nature di processi morbosi alla sifilide internamente assorbita, la sua locale immediata impressione su quella speciale porzione di cure, che ricuopre l' uretra internamente, io ripeto di inclinare a non giudicarla senza colpa delle osservabili offese dell'aorta narrate nei casi precedenti: le affezioni della cute in qualsivoglia maniera vi anno spesso una parte grandissima .

4. Fu detto altra volta (1) da noi, quanto alcune atti e abitudini di vivere terminassero talvolta con malattie gravissime degli organi centrali della circolazione, e quanto le infiammagioni, e gli esiti comuni del processo infiammatorio si potessero facilmente riconoscere nelle aorte di quelli, che si affaticano cuivi lavorando sulla terra: intorno al quale proponimento fu da noi citata la istoria di un giardiniere, nel cui cadavere si vide la superficie di tut-

ti i vasi rossi, e massime dei grossi tronchi, e del pericardio e del cuore tutta di vivo color di porpora, tanto era piena di piccolissimi vaserelli spesseggianti, e gli uni su gli altri; la quale istoria fu diligentemente descritta dal Sig. Dott. G. B. Grandi allora mio allievo di Clinica, giovane studiosissimo, e di nobilissimo ingegno: e bene tra le cagioni predisponenti di quella malattia, oltre la mentovata nociva abitudine di vivere, e di lavorare curvo tutto il giorno merita essere rammentata negli ultimi anni della sua vita una specie di volatica pruriginosa, dalla quale quel giardiniere veniva assalito spesso, e successivamente abbandonato. Simili affezioni cutanee, e più gagliarde, e ostinate da superarsi, anzi le apparenze di una vera psora scabbiosa erano lungo tempo avanti precedute, in chi inciso dopo morte nell' Ospizio Clinico nel giorno 24 Febbrajo di quest' anno offri alla nostra vista una fortissima ed estesa infiammagione dei vasi coronarii del cuore e dell' aorta, e della maggior parte delle sue diramazioni con dilatamenti aneurismatici assai grandi, ed altri gravissimi guastamenti nei precordii, che saranno altrove da noi descritti : e bene tra le altre sembianze, che furono contemplabili in quel cadavere, fu deena di ricordamento la quantità singolare di butiro rappreso, fino al peso di più di tre libbre di Bologna. che fu trovata nel suo stomaco: quell' infelice, non so per qual consiglio, usava prenderne in gran copia ogni giorno; e mi venne riferito, che nel corso

del suo male aveva spesso scaricato dal ventre grosse pallottole di quella sostanza, che sembrava essere stata pochissimo alterata dalle forze della digestione. Di altri, nei quali il tronco dell' aorta fu visto similmente acceso ed infiammato, potei raccogliere dalla narrazione delle abitudini della lor vita, che soggiacquero a frequenti corizze, e catarri, o a reumi lunghi e molesti: così nella Rosa Zucchi di 69 anni, filatrice di mestiere, l'aorta dal suo principio sino al diafragma era assai dura e rubiconda, con sangue sparso tra le sue tonache, singolarmente in vicinanza del suo arco: e di reumi, e di prurito frequente alla cute dopo dirotta pioggia, che in tempo freddo ebbe a soffrire per lungo cammino, aveva assai tempo patito Lorenzo Tomasini, carbonajo di mestiere, morto nell' Ospizio, sono già tre anni, e veduto parimente infiammato per tutta l'aorta sino alla sua divisione nelle illiache : ancora in questi casi li disordinamenti delle attività cutanee furono, come a me sembra, da considerarsi tra le cagioni dei vasi interni infiammati, sempre nondimeno ritenuto, che li processi infiammatorii interni, quantunque forse della istessa or:gine con quelli della cute, erano facilmente di natura e di specie da questi assai differenti: come da me si intese (1) a mostrare nel I. di questi libri .

5. Ma la più insigne delle infiamniagioni dell'

(1) Cap. IX.

aorta; che a me sieno venute sott' occhio; appartiene ad un altro caso, che io narrerò distesamente sembrandomi, che tutta la istoria della malattia non sia in degna da sapersi così per le vicende, alle quali soggiacque, come per la complicanza, che vi ebbe di altri mali , come infine per la difficoltà della diagnosi, e del conoscimento di questo genere di infermità. L. A. G. T. . Spagnuolo di nazione a dimorante da molti anni in Ferrara, di statura piuttosto piccola, benissimo fatto di persona, di cute fina e molto bianca, di indole e temperamento vivacissimo, dedito per mestiere agli affari, dei quali era pratichissimo, vivendo con laute condizioni, non imune da lue da lui contratta più volte , cominciò ad essere soggetto a tossi ferine così violente, alle quali io non ricordo aver sentito mai altre simili: ed era prodigio, come le sue viscere durassero nel torace, tanto incredibile era lo scuotimento, che esse provavano sotto impeti così forti , li quali dopo aver durato qualche tempo finalmente cessavano con lasciare l' infermo quasi tramortito per la stanchez-22. La tosse cominciava regolarmente oltre la metà dell' autunno, ne aveva termine, che in primavera molto innoltrata: lo assaliva per lo più verso la sera, seguitava lunghe ore nella notte, e spesso non mancava la mattina a stomaco vuoto, e dono aver mangiato. Versava dalla bocca torrenti di catarro, il quale talvolta abbandonata la via delle fauci sembrava determinarsi improvviso al tu-

bo intestinale: e l' infermo allora era incomodato da scarichi di ventre così copiosi, che fu trovato alcune volte semivivo, dove la necessità lo costr ngeva di soddisfare al suo bisogno. Ma il ritorno della buona stagione e della primavera gli bastava per ritornare alle sembianze ed all' uso della più prospera salute : ne tosse ne catarro ne molestie di ventre, ne altra cosa più gli recava molestia : egli ringioviniva col buon tempo, e appena più serbava memoria delle vicende sofferte avanti. Così dopo lo spazio di otto anni sempre similmente passati fra la malattia e la sanità giunse in età di 60 anni, quando in sul cominciamento dell' autunno 1807 essendo egli ricaduto secondo il suo solito, e forse ancora più acerbamente, dopo tentate infinite medicine per mio consiglio e di altri Medici, fu per mio avviso determinato all' uso della Calaguala, che seguitò a prendere per alquante settimane: ed ecco al cuoprirsi tutta la sua faccia e porzione delle braccia di un erpete tuberculare, il suo petto si ritrovò per la prima volta libero in quella stagione da qualunque irritamento e agitazione di tosse, che mai più ricomparve: se non che l'esantema comparso con ranto suo benefizio, non so per qual cagione per colpa della stagione o dell' infermo, fu di breve durata; e subito allora incominciò a dolersi quasi di una cinghia, che lo serrava tutto a traverso nel ventre, e che spesso gli moveva il bisogno di scaricare il ventre di materie bianche e mucose, quasi a simi-

da-

militudine di chi patisce di lienteria: de onde indebolito e privo di forze per la copia incredibile dei sgravii giornalieri gli convenne mettersi in letto senza possibilità di poterlo abbandonare. Egli giaceva in questa guisa da più di 40 giorni estenuato ed eccessivamente smunto, e non pertanto col suo petto in apparenza perfettamente risanate, quando io lo rividi nuovamente dopo alquanti mesi, ritornato da Bologna nei primi giorni di Luglio dell' anno 1808: allora quella fascia dolorosa era bensì sparita, ma non già li frequenti piccoli dolori di ventre forieri di subitanee separazioni, le quali seguitavano in tanta copia, che non si poteva intendere, come tante materie uscissero da un corpo così macilento ridotto a nutrirsi di soli pochi sorsi di brodo e di cioccolatte, avegnache ogni altro cibo fosse intollerabile alla sfinitezza del suo stomaco, e subito fosse dopo seguitato da scarichi penosissimi di ventre di materie liquide e puzzolentissime. In questi intervalli era comparsa qualche sincope, quantunque affatto momentanea: il ventre era voluminoso, ma gli ipocondrii molli cedevoli e indolenti: solo esplorato con diligenza pareva esservi nel mezzo a due diti sopra l' umbilico alcuna cosa dura e resistente, senza per altro, che si potesse nettamente ne' suoi confini circoscrivere, e senza che la compressione ancora forte vi cagionasse il più lieve senso di molestia; non vi soffriva, che del solo peso: lo stomaco era inquieto con frequenti sforzi di vomitare e riman-

dava talvolta qualche poco d'acqua mescolata a piccoli globi di materia bianca puzzolente della densisità della marcia: in mezzo a questo era continua l' uscita di molt' aria per la bocca, e per gli intestini; e poiche di questi flati l' infermo riceveva un ristoro incredibile, tutto il suo male veniva da lui attribuito ad ipocondria, errore pur troppo universale in questa natura di mali, e sovente molesto ai Medici, se per caso richiedono i loro infermi di un regime più severo di quello, che si addirebbe a mero insulto ipocondriaco. Nondimeno passate alcune settimane il ventre tornò regolare : gli scarichi divennero più rari, e alcuni giorni affatto mancavano: qualunque volta per altro si movessero, erano in copia grandissima, e con sfinimento totale dell' infermo; riacquistava non pertante qualche poco di forza, e giunse a ritornare in piedi, a sedere lungamente per alcuni giorni a colloquio cogli amici parlando al suo solito molto distesamente, e con voce piena e sonora. Niente pareva esservi di più robusto e di più sano del suo torace: e in piedi, e coricato, col capo alto o basso, colla persona rivolta in qualunque modo, vegliando e dormendo, e quieto o in azione non era mai, che il suo respiro fosse menomamente turbato : mai tosse, mai febbre, e li suoi polsi continuamente così aggiustati, come appena sono di quelli, che stanno benissimo. Gli restava solo quel perpetuo senso di peso non grave sotto l' umbilico, che si estendeva talvolta più alto al di sopra deldella cartilagine mucronata ne il suo stomaco voleva altro, che sole cose fluide in pochissima quansità per volta; altrimenti la digestione era a lui sorgente di infinite molestie : le guancie e le sopraccia gliacun cotal poto gli enfiarono appena appena di dorso delle mani e dei piedi di questi ultimi benst lamentava spesso di averli freddi Dal principio dell' agosto ; quando il ventre incomincio a scarseggiare ele-urine anch' esse principiarono ad uscire in piccolissima quantità, due quitre cucchiari nell'intervallo di una giornata; alla qual cosa ponendo io mente, e ricordando le immense penè da lui provato da quella tosse ferina, e però sempre disposto a pensare, che nel suo torace o fosse veramente qualche gran male, o vi fosse almeno la disposizione più grande a farlo nascere, quantunque li soli deliquii, che radi erano stati e brevissimi, potessero cospirare in questo mio dubbio, per me si argomentavana qualche nascosto versamento d' aeque nel torace, o forse ancora inel pericardio a.e. di questo istesso pareva avvertire la nuova pena di peso corrispondente alla base della carrilagine ensiforme; che in quei giorni era cresciusa. Ne da me si escludeva alcun rumore o durezza insolita, che fosse nel ventre ; ma quale fosse, lo appresi unicamente dalla sezione del cadavere; pareva meglio fegato o milza divenuti più grandi, e più resistenti , d' onde fosse nata quella fascia dolorosa già provata dall' infermo nei mesi avanti i notissima nei lienosi, che an-

punto a guisa di fascia sentono cinghiarsi le rene; e questa zona medesima, che in ultimo spetta al diafragma, variamente stirato da pesi di sopra o di sotto a lui sospesi e tante volte rammemorata negli idropici di torace, e di pericardio, cresceva in me le mie dubbiezze per giudicarlo di questi ultimi. In fine avvicinandosi l'autunno, e le forze di nuovo cominciando a mancare, e rinnovandosi le sincopi con maggior frequenza, gli fu mestieri giacere nuovamente in letto, dove contro il suo solito principio ad essere songolento ; e così perduto in breve ogni suo nuovo acquisto miseramente consunto dopo non molti giorni ecessò di vivere. Le urine in quegli ultimi giorni furono copiosissime; il ventre al contrario si chiuso; il suo giacere tin letto fu sempre sino alla morte facilissimo; la voce, e l' uso della mente, quando si risvegliava dalla sua quiete placidissima ; tutto si mantenne illeso fino all' ultimo fiato; li polsi appena poche ore avanti divennero disugnali e intermittenti . Trent' ore dopo inciso il suo torace mostrò il polmone tutto assai voluminoso e rubicondo, però senza durezze i ne attaccamento in luogo alcuno, cosa da meveduta con maraviglia dopo tutto ciò, che si è descritto; nei sacchi delle pleure vi era qualche noco d' acqua alquanto rossigna; il pericardio era bensì aderente, più del solito al diafragma, che si vedeva tutto acceso, ed alquanto sostenuto in alen dalla mole delle viscere chiuse nel ventre : le ro-

-

nache del pericardio alquanto ingrossate ed indurite contenevano molt' acqua del colore dell' urina . e nel mezzo vi nuotava il cuore certamente uno de' più piccoli, che jo abbia veduto in cadavere di persona adulta: esso era tutto vivamente rosso e duro e compatto, e colle sembianze di carne per metà arrostita; la sua figura era affatto piramidale colla punta molto acuta, l' orecchietta destra in proporzione molto più capace della sinistra, incredibilmente ristretta: li ventricoli molto robusti e vuoti di sangue seguitavano le proporzioni medesime; li vasi coronarii gonfii, e molto rossi, l' orificio dell' aorta assai ristretto, e circondato da un anello cartilaginoso: ma subito dopo, l' aorta si vedeva forse cresciuta al doppio della sua ordinaria capacità; la sua forma da per tutto regolare a guisa degli aneurismi così detti cilindrici, il suo colore era similissimo a quello del cuore per l'innumerabile quantità di vasi rossi, che vi era sparsa nella sua superficie interna ed esterna, le sue tonache ingrossate forse il doppio di quello, che sogliono essere, si accostavano per la durezza alla natura delle cartilagini : nessuna ossificazione, e nemmeno principio di laminette ossose vi era in nessuna parte ; lo stesso rossore occupava tutti i vasi del polmone così arteriosi come venosi, non così la cava, la quale quantunque superasse la sua misura ordinaria, non si lontanava in nessun' altra sembianza dallo stato naturale : anche l'azigos e le vene intercostali erano cre-Part. II. sciu-

sciute di volume. Ma aperto il basso ventre contro la mia aspettativa il fegato comparve piccolo e pallido colla vescichetta del fiele affatto vuota : piccola pure, e guasta e quasi spappolata era la milza. lo stomaco piccolissimo e di color naturale, e simili erano le intestine: ma in luogo del piccolo spazio occupato da queste viscere si innalzava uno steztoma, o meglio un aggregato di altrettanti piccoli steatomi di grandezze diverse fino a quella di una piccola noce; biancastro tutto e coriaceo, ed appoggiato sulle ultime vertebre del dorso, e sulle prime dei lombi occupava il mezzo del mesenterio comprendendo nella sua sostanza il pancreas cresciuto di mole e di consistenza: tutto questo tumore in diverse parti lasciò vedere molte delle sue cisti affatto vuote con qualche indizio di suppurazione, che vi fosse stata: le altre contenevano una materia disugualmente densa, e di un colore simile al sego. Tutta questa congerie di tumori pareva raccolta sotto una membrana conjune strettamente congiunta colla membrana esterna della sottoposta aorta ventrale, dalla quale non fu possibile di staccarla con ogni più paziente artificio, e forse poteva esservi il dubbio, che quell' ampia vegetazione morbosa incominciasse dalle tonache istesse dell' aorta; questa sotto il diafragma, quantunque si restringesse assai visibilmente, conservava nondimeno presso a poco il suo diametro naturale, e così ancora nelle sue successive divisioni. Avendo io in gran copia veduto ed

inciso cadaveri umani, non so per quale mia propia miserevolezza o veduto nondimeno pochi volti umani morti: e so bene, che ogni nostro studio tende, se non a disprezzare, come vorrebbero quelli, che almeno parlano più animosamente degli altri, ma certo a non temere tanto precipizio della umana dignità; ma poiche il ferire dei nostri sensi è più sicuro e più pronto di ogni nostro filosofico soccorso, soglio quanto p ù posso nelle mie dissezioni di Notomia nascondere al mio guardo mutamento sì diforme di quella immagine divina già improntata su i nostri sembianti: e poiche nel caso da me narrato vi era appena, chi mi fosse in ajuto per l' esame delle cose fin qui dette, fui costretto fuggire il pericolo di una vista per me così commovente, e tanto di p ù ; che il soggetto di quella sezione mi era stato per lunghi anni congiunt ssimo di amicizia e di benevolenza: e però il suo capo da me non fu toccato.

6. Il tumore precede egli la infammagione del cuore e dei vasi, o ne su egli l'effetto? l'infermo aveva contratte assai presto nella sua vita delle consuctudini emorroidarie, che si mantennero molti anni regolarissime, e poscia surono disordinate nell'intervallo di circa due anni, nel quali patt di schori periodiche e anomale, e da vincersi ostinatissime; dopo il qual tempo, che precede alquanti mesì il principio di quelle tossi violentissime, l'abitudine emorroidaria su dissipata, ne più comparve. Non sarebbe suori di ragione l'attibuire li principi dello stearoma a quell'epoca; e

qualche difficoltà allora soprayvenuta alla diffusione del sangue per l'aorta discendente potrebbe mostrarci il perchè delle disposizioni infiammatorie locali . che dopo si manifestarono in quell' arteria, e da questa si diffusero forse al cuore, ed al restante degli organi centrali della circolazione; ma quei ritorni apparenti di sanità perfetta in ogni sua parte fino a pochi mesi avanti la sua morte, la mancanza di qualunque durezza, e sembianza non naturale nel suo ventre, che certo non comparve, che a pochi mesi di lontananza dal termine della sua vita, e solo il dolore e la fascia a traverso e i segni del tumore nel ventre, che subito seguitarono lo disparimento dell' erpete appreso al suo volto ed alle braccia, queste osservazioni, io dico, non cessano di rendere dubbiosa la prima supposizione. Servirono eziandio forse al male dell' aorta e del cuore le infezioni sifilitiche replicate, senza per altro bastevole indizio mai di lue così propriamente detta, il tutto sempre essendo rimaso in affezioni locali dell' uretra; e dell' origine istessa per avventura parteciparono quelle terzane e quartane mutabili e lunghe, che sopra furono dette, e tutti gli altri successivi malori, che troncarono innanzi tempo i giorni di quell' infelice. Questo bensì mi parve poter argomentare, veduta la perfetta struttura, e l'ampiezza del suo torace, e la grandezza e l' ottima costituzione del polmone, che all' una ed all' altra di queste condizioni egli fosse debitore della sua vita così a lungo protratta in

mez-

mezzo a tanti mali, e singolarmente della continuata regolarità de' suoi polsi, e del non essere comparso ne suoi precordii dopo rante agitazioni e seuotimenti fortissimi alcuno di quei tanti disordini di fabbrica, che pochi altri infermi in cheostanze simili avrebbero potuto evitare.

7. Fu la tosse uno dei sintomie più osservabili della malattia or ora descritta, e di tosse preceduta similmente nell' onest' uomo di 60 anni, prima, sifilitico, e nel quale l' aorta era infiammata, fece menzione il Morgagni , hunc familiares animadverterant obnoxium per intervalla esse tussi, qua nihil expuebat ,, ed il subito suo morire fu parimente, dappoiche , levi primum tussicula correptus est, que mox adeo increvit, ut spumante jum ore accersiri suberet medicum: sed hic mortuum invenit .. : ne di altra cosa fuorchè di aorta stata infiammata si fece memoria nella dissezione del torace e del capo di quel miserabile. Il beccajo "venerea infectus lue "che aveva la grande arteria dilatata, e con molti segni di essere stata gravemente infiammata , tussi conflictabatur assidua, quæ ter quaterque singulis horis adeo ingravescebat, nt ex conatu (1) lividus fieret ... Nel Gentil' uomo, che ebbe l' aorta rotta con visibili spargimenti di sangue tra le sue membrane, il luogo della tesse pare, che fosse preso da uno starnuto giornaliero solito prenderlo ogni sera, e così C 2 vio-

<sup>(1)</sup> Epist. A. M. LVIII. att. 13.

violento fino a durare per un intiero quarto d' ora "narrabantque Gc. quotidie vespertino tempore sternutatione corripi solitum, ut hora quadrantem aliquando, aut eo amplius sternutaret, idque a biennio aut triennio ..: le affezioni membranose della pituitaria possono servire ugualmente alla tosse e allo starnuto: in quest' ultimo cadavere anche le arterie della pia madre ., omnesque item earum rami iique præsertim, qui plexum choroidem versus contendunt, multo erant crassiores aquo et duriores, exsiccatique osseam pluribus in locis naturam ostenderunt , . Il giardiniere , del quale si è parlato di sopra, disposto facilmente alle infreddature era da alcuni anni soggetto a tossi acerbissime, che parevano soffocarlo, e mandava sovente dalla bocca una quantità prodigiosa di catarro: così nella Rosa Zucchi da me ricordata la tosse era stata continua e seguitava ancora, quando fu ricevuta nello spedale sì forte, che pareva toglierle col fiato la vita : la Rosa Garagnani Belognese morta nella Sala Clinica nel febbrajo del 1805, nella quale fu veduta l' aorta dal principio del suo arco fino sotto il diafragma tutta sparsa di ecchimosi colle sue pareti estremamente floscie, aveva patite tossi gravissime, e nell' ultimo, quando fu trasportata allo Spedale, tossiva continuamente, e respirava con grande fatica; li suoi polmoni erano solo fortemente attaccati alla pleura, del rimanente non avevano altra notabile offesa: un ministro di questa fabbrica di vetri, del quale narrrerò altrove più oppor-

tunamente la istoria delle altre cose assai osservabili nel suo cadavere, e che aveva l' aorta prodigiosamente ingrossata e indurita e rossa, e tutta sparsa di minutissime ossificazioni, le maggiori delle quali appena uguagliavano un mezzo grano di miglio, era stato similmente assalito da tosse fortisma, che nessun rimedio aveva potuto mitigare: l' infelice, che si pensò ungendosi con tanto butiro le budella invescare e correggere quella così detta acrimonia salina . alla quale era attribuito il suo male . e che invece aveva l'aorta infiammatissima, e un ampio sacco aneurismatico nell' arteria innominata, sofe friva da più mesi di una tosse così fiera e soffocativa, quanta più grande si può sopportare.

8. Nondimeno la tosse di quest' ultimo, se in qualche parte era cagionata dalla flogosi manifestissima dell' aorta, era forse ancora di più riferibile alla sede e qualità dell' aneurisma, che era tenacemente congiunto alla trachea, la quale formava la parete posteriore del sacco aneurismatico, che sporgendo in fuori visibilmente dentro la trachea medesima ne chiudeva quasi per due terzi la capacità, spezzati cinque de suoi anelli cartilaginosi. E dirò ancora, che in altri casi, dove o l' aorta comparve infiammata, o certo le sembianze del processo infiammatorio si trovarono assai probabili, la tosse non fu notata fra li segni della malattia; ne, dove io stesso trattai questa qualità di infermi, la sua presenza mi fu dichiarata sempre nella narrativa delle vicende pas-C 4

passate dagli infermi, che amo continuamente di raccogliere, massime nei casi gravi, colla maggior diligenza. In ogni modo le osservazioni sopra narrate mi portano a pensare, che gli irritamenti e le flogosi parziali della membrana pituitaria debbano annoverarsi tra li segni più comuni dell' aorta infiammata, o ne siano la cagione prossima ovvero l' effetto, potendo essere similmente e l' uno e l' altro, che dal processo infiammatorio incominciato nella pituitaria abbiano origine le infiammagioni delle ultime diramazioni delle arterie bronchiali, e che da queste la infiammagione si comunichi all' aorta, o che dall' aorta infiammata il processo infiammatorio per li suddetti vasi si diffonda ai bronchi, ed alle copiose diramazioni, che dalle arterie bronchiali si estendono ai vasi aerei del polmone. E questa è forse l' origine di alcune tossi ostinatissime credute nascere da locali malattie del polmone, e da congestioni e tubercoli in questo viscere, quando il taglio dei cadaveri mostrò ai Med ci l'errore del loro giudizio nella perfetta disposizione dell' organo creduto infermo : errore , che io non cessai di rimproverarmi nella diagnosi da me fatta di una affezione tubercolare, alla quale mi condussero oltre la pertinacia della tosse, e l' irritamento continuo alla sommità della trachea, molte altre sembianze, che si dicono speciali della malattia, che io aveva annunciato: ne però il polmone di quel soggetto aveva offesa alcuna, ne allora ne miei primi anni ebbi l'

accorgimento di indagare lo stato del cuore e dei vasi maggiori. In altri casi, dove l' infammagione dell' aorta comunicata al cuore da questo i diffonde all' arteria polmonare, come forse nell' esempio dello Spagnuolo da me narrato, la tosse non sarà meno molesta, ne meno continuata. L' esempio dello starnuto seguitato così a lungo nel caso descritto da Morgagni può intendersi ancora più facilmente veduto il solito accompagnamento di un piccolo ramo delle branchiali col nervo feenico (1).

9. Fuori di questo segno, il quale per altro alcune volte, come si è detto, o manca intieramente, o presente ancora si accompagna a tanti altri mali di natura affatto diversa, e certo non è sempre seguitato dall' aorta infiammata, e fuori della unione di alcune particolari circostanze, che sopra abbiamo espresse, appena io conosco altri fondamenti più probabili, dai quali argomentare la diagnosi, che qui si ricerca. Alcune volte secondo gli insegnamenti di Arcteo, che si diranno più sotto, potranno esservi congiunte delle pulsazioni violente, e dei dolori nel dorso, ed un senso interno quasi di rosicchiamento dentro del torace, e lungo la spina, e sino di passaggio difficile degli alimenti dell' esofago allo stomaco: vi fu infine chi soffrì ancora dei dolori negli arti superiori. Della palpitazione nel derso, che io per altro non ò potuta verificare in nessuno de' miei

ma-

<sup>(1)</sup> Soemmerr. angiol. CLX.

malati, fu antico il discorrerne, che fece Areteo; e palpitava pure nel dorso e nel cuore insignemente sino a far credere in quei luoghi la presenza di un aneurisma la moglie di quel Pittore Padovano (1), nella quale tutta l' aorta dal cuore fino alle emulgenti ,, manifesto ab naturali albedine et lavitate ad fluvedinem inclinabat, et inaqualitatem , con piccole elevatezze e piccoli seni e cavità, che si vedevano in tutta la superficie interna di quel tratto dell' arteria; e nella vicinanza delle emulgenti la interna lamina , leviter admoto unque nullo negotio abradebatur ..: il vizio dell' aorta, nella quale non comparve indizio alcuno di ossificazione, si osservò parimente diffuso ,, in aliquos saltem ex superioribus ipsius ramis,; e soffriva ancora quest' inferma quell' interno rosicchiamento, che sopra si è detto, e che mi fu confusamente accennato da taluno dei malati, che sopra ò discorsi: la inferma del Morgagni era ancora molestara da mali di stomaco e svogliatezza di mangiare, della qual cosa da noi si è parlato abbastanza nella prima parte di questo libro, dove dei Cardiaci stomachici. Fu pure il dolor forte al dorso ed al torace confusamente il solo segno, che potè sapersi di quel miserabile di 60 anni, soggetto per altro pieno e rubusto, morto per quello che sembra, senza che nessuno se ne accorgesse, e nel quale M.ckel (2) aperta l' aorta ad un pollice di distan-

Zā
(1) Epist. An. M. XXIII. art. 4. (2) Mem. de l' Ac, R. de
Berlin vol. XII. ann. 1755.

za dalle valvule semilunari, per tutto il suo corso sino alle illiache la vide tutta internamente ulcerata lacera e disuguale : le piccole cavità formate dalle ulcere erano piene di una marcia bianca, la tonaca interna pareva essere stata tutta distrutta , ne di questa rimaneva altro, che alcuni piccoli pezzi quà e là pendenti liberamente nell'interno del canale aortico di una forma e grossezza quasi tubercolare, e certamente più consistenti di quello, che questa membrana si trovi nello stato naturale: non vi era segno di sostanza ossosa o calcolosa; le fibre musculose dell' aorta si vedevano in qualche luogo allo scoperto, ma senza essere offese: il maggior guasto della membrana interna era nell' arco dell' aorta all' incontro dell' asse del suo cominciamento dal cuore: ivi la detta membrana era stata compiutamente distrutta, ne per altre in tutta l' arteria in mezzo a tanta distruzione della sua sostanza vi era dilatamento o rottura alcuna, ne rimaneva nel cilindro arterioso vestigio alcuno della membrana, dove questa era mancante, certa pruova, che essa era stata fusa, ed assorbita. Poco dissimile fu il caso narrato da Winclero, e replicato da Haller (1) di quel cadavere muliebre, dove l'aorta appena uscita dal cuore comparve assai vasta, e in quella porzione dell' arteria, che si appoggiava alle coste , plurimum fuit quasi ulcerum, cum membrana interior arteria in emi-

(1) Opuse, Pathol. obs. XIX.

nentes fluctuantes cristas mutata esset undique lacera, et discepta, " Anora nella povera menoica trovata morta nel gennajo dell' anno 1749, incisa da Haller (1) l' aorta eta molto dilatata, e le sue pareti grossissime, e sparse di squamme bianche e callose, quasi piene di marcia, puer, quasi plene ...

10. Il polso fu continuamente similissimo a quello dei sani, e appena su gli estremi della vita cominciò a declinare dalli suoi naturali ordinamenti, quantunque il cuore e l'aorta, e l'arteria pulmonare e le sue diramazioni fossero infiammate sino al segno, che poco di sopra si è notato (2): e in quella mancanza di dolori e di ogni movimento febbrile poteva accuratamente vedersi il tipo, la inmagine di una di quelle tante infiammagioni latenti, che a poco a poco, o ancora acutissimamente sopra tutto nel tubo intestinale, si generano, e che sono rame mentate in tante preziose osservazioni degli Scrittori del secolo passato. Ne già, che alcuni tessuti membranosi estesamente si infiammino senza accrescimento alcuno di sensazione locale, e della circolazione questo deve in noi destare maraviglia, o sia perchè le stesso processo infiammatorio spoglia da principio le parci offise di ogni facoltà sensitiva comprimendo paralizzando distruggendo i fili nervosi, che da per tutto si diramano, ossia perchè l'affezione puramente locale viene impedita dal diffondersi agli or-

ga-

(z) Op. cit. obs. XX. (a) art. g.

gani centrali della circolazione per l' intorpidimento della fibra animale, che si genera nelle parti contique e vicine ai luoghi infiammati in seguito della speciale impressione, che su quelle à esercitato la potenza nociya: ma nondimeno, come il processo infiammatorio occupi talvolta così grande intervallo degli organi maggiori della circolazione, cuore a arta, e arteria polmonare senza turbamento dei movimenti arteriosi non si potrà leggiermente intendere, quando non si ammetta, che, il battere delle arterie , e però la febbre ancora, come suole scimarsi, non sono sempre la misura certa dello stato della circolazione. Il moto del sangue per li suoi canali, ed il battito delle arterie non si debbono confondere; sussiste la circolazione talvolta, e li vasi non anno sembianza di muoversi; e'quello e questa sembrano bensi dipendere dall' istesso genere di irritamenti applicati al cuore ed alle arterie; ma la riazione di questi recipienti, e la quantità dello stimolo possono rimanere quanto basta pet la circolazione, ma non per la pulsazione: e può forse ancora darsi, che il sangue si muova per le arterie differentemente da quello, che mostrino i battimenti di queste ultime. Delle quali cose accaderà parlare di nuovo più ordinaramente; dove si tratterà (1) del polso considerato, come segno dei mali cardiaci.

CA

at Can. XX

## CAPO III.

Ostervazioni sulla infiammagione della Vena Concava descritta da Areteo, e della infiammagione delle vene in generale.

litre la parte principalissima, che anno li vasi nella composizione di tutto il nostro corpo, queste ragioni di più di incominciare la istoria dalle infiammagioni cardiache dalle infiammagioni dei vasi potevano essere soggiunte nel capitolo ora terminato, I. perche il processo della compostione vitale il quale sembra continuarsi in tutti i recipienti della circolazione, ed il successivo e continuo liberamento di calorico, che seguita in tutto il loro corso, pare insietne una delle condizioni più opportune di tutte le altre per far nascere , e intertenere il processo infiammatorio, Il. ancora per il prodigioso numero di comunicazioni, che il sistema vascolare merce le sue innumerevoli estremità conserva con tutte le superficie esterne del corpo, e come cel polmone a coll' organo della cute, che noi abbiamo veduto, quanto probabilmente concorra al nascimento di tante profonde . ed esteso infiammagioni dell' aorta. lo non so quale parte abbia l'aria atmosferica nel processo infiammatorio in generale, ne so per quante vie essa penetri nell' interno dell' nostro corpo; meno ancora io posso determinare, se quanto ella serve al processo suddetto, si faccia ricevendo o comunicando qualche fluido, qualche sostanza speciale, o forse nell' un modo, e nell' altro; e quali e quante sieno le qualità delle arie fattizie, che si generano dentro di noi; le quali ricerche saranne, come io credo, lungamente il soggetto di operose indagini dei nostri nipotti questo solo mi sembra di sapere e, che la frequenza dei processi infiammatorii relativamente alle loro sedi nelle diverse parti interne ed esterne del nostro corpo può calcolarsi quasi in ragione diretta colla comunicazione più o meno libera, più o meno difficile; che quelle parti anno in particolare coll' esterno del nostro corpo: quanti reumi, quante infreddature, quante peripneumonie, per una diafragmitide, per una carditide, per una cefalitide?

2. E però dopo aver chiarito con esempii abbastanza numerosi la natura di tante gravissime arteritidi, proseguendo a parlare similmente delle infiammagioni delle vene, è a dirsi, come queste ancora abbiano gli stessi esiti in comune con tutte le
altre infiammagioni, generandesi nell' interno dei canali venosi tutti quei cangiamenti, che accadono alle
arterie, come nei casi riportati da Meckel, e da Haller &c.: delle quali degenerazioni del solido arterioso e v. noso, cagioni frequentissime delle più grandi ed incurabili affezioni del cuore e delle sue vicicinanze, si parlerà in altri luoghi partitamente. Nemmeno io passerò sotto silenzio, che a somiglianza
delle atturie le vene talvolta si infiammano, e si gua-

stano, senza accorgimento alcuno dell' infermo o del Medico, o perchè quei lucghi delle vene fossero così disposti a cangiar di sostanza, che vi bastasse ogni p'ù mite grado g appena avvertibile di infiammagione, o perchè il corrompimento di quei canali, come accade in molte altre interne lesioni, fu accompagnato da tal altro genere di mali, dove i Medici in generale non sogliono argomentare diretcamente verun pericolo nelle vie della circolazione. E questo forse fu il caso della dorna di 40 anni, nella quale la vena cava ., inter renales venas et illiacas concreta fuit, ut nihil cavitatis loco superesset, nisi fibrosa quadam quasi carnea polyposa et dura caro ..: (1) la vena spermatica destra, che ne faceva le veci era enormemente distesa, e mandava il sangue alla vena ureterica destra nata dalla illiaca dell' istesso lato. Haller mentovando questa dissezione da lui fatta non intendeva la cagione di quella cava cost imp.rvia , "cum in eo cadavere nulla caussa venam tantam comprimere apta, neque ullum in arteriis vitium sit repertum ,: e la cagione sola apparteneva forse ad una locale infiammagione, che ivi occultamente aveva fatto il suo corso, per simile guisa all' esem. pio riportato da Rodio (2), dove il calibro della cava fu visto così ristretto nut ne specillum quidem admitteret, haud dubie ab exulceratione ,, o agli esem-

Pι

<sup>(1)</sup> Opusc. Pathol. obs. XX.

<sup>(1)</sup> Mantiss. anat. obs. XXI.

pii riportati da Bartolino (r), di cave ripiene di sostanza adiposa, o cieche ed ostrutte in vicinanza del cuore; la quale ultima cosa comparve nel cadavere di un tabido.

2. Facendomi io dunque a parlar subito delle infiammagioni di questa vena considererò avanti tutto la natura, e le sembianze, che di questo male scrisse Areteo, e che furono, io non so quanto, chiarite dagli editori e commentatori bensì dottissimi de suoi libri pubblicati in Leida, a talche il luogo, che quivi si cita, come tanti altri di quel sommo Medico; appena sembrasse poter essere di verun uso per il nostro insegnamento. E però non dispero, che sia per essere di qualche frutto questo mio nuovo studio, già da me promesso nella prefazione del primo di questi libri: al qual fine diedi opera, che il capitolo, che quì si tratta, fosse di nuovo traslatato letteralmente in italiano dal mio chiarissimo amico Sig. Pietro Giordani, postovi a fianco il testo greco originale, come si legge nella edizione fatta da Boerhaave .

(1) Obs. Cent, s. Hist. 35.

Βιβ. β. Κεφ. η.

CAPO VIII.

περι της κατα την κοιλην della (a) malartia acuta φλεβα άξειης νοσου nella vena cava.

Απο των πυλεων του Dalle (b) porte del feηπατος ευγεια φλεψ διαϊσ- gato scorre impetuosamenPart. II.

των . απ γαρες λεπτα και zo i confini di quello : e πλευνα σχιζομενη, επι τε. continuamente in sottili e λος ες αφανεα τητι ο Lion molte dividendosi, al fine παντη του ηπατος σκιδνα- fegato si disperde. agli e-Tal · τοισι δε τουτεων πε- stremi di queste s' imbocρασι αλλων φλεβων πε- cano i termini d'altre veρατωσιες κατα το ςομα ne, le quali di sottili e molξυγκεονται, αιπερ εκ λεπ. te divengono maggiori e των και πλευνών μεζονες più poche: all'ultimo in κμι ελαστονές γιγνονται. la vena grande si ragunaεπιτελεως εν μετωτω ηπα- no: ed ivi per divisione τι ες μιαυφλεβα μεγαλην divenute due, di la dal συναγειοντιλ. εντευθεν δε fegato pervengono: la suδοιαι εξ αποσχισιος γιγνο- periore passando per la μενμ, περην του ηπατος estremità della prima oαφικνεονται. η μεν γας curvature di quella : quindi ανώ τον πρωτον λοβον penetrando per la cateratδιαπερησασα, ες τα κυρτα ta s'innesta nel cuore : e αυτεου εξεφαανθη · επειτα si chiama vena concava. αυτεου εξεφαανη επειτα L'altra penetrando nella περηνασα το διαφραγμα estremità della quinta oεμφυνει τη καρδιη · κοιλη recchia inferiore sino alle onel noe naheeral . n de sue curvature, esce sopra ετερη, τον κατω λοβον la spina dorsale, e lungo τον πεμπτον διαπεςηνασα quella si distende fino ai μεχρι των κυρτών, επι lombi. Anche questa è conτην ςαχιν εξεισι, και sola e medesima vena aτηδε παρατεταται , μεχρι vente principio dal fegaτων ισχιων. αταρ και ηθε to: poiche se l' uom vuoκοιλη, ουνομα το αυτο, le (d) può spingere alcuna OUVERED MIN MIN WUTH ECTY COSA dalla vena cava supe-

σει μεση των τουδε περα- te la vena larga per mezin invisibili per tutto it mezzo il fegato in una so-

η Φλεψ την αρχην απο riore che è sul cuore a του ηπατος ισχουσα. el quella della spina, e dalla YXO TIG ESENA, Siehaou spina per mezzo il-fegato αν ελασμα κμ απο της al cuore; chè la salita è la stessa. Questa vena ανωθεν της επι την καρ- dunque (siccome io penδιην κοιλης φλεβος EG so) tutta quanta s'ammaτην πχρχ την ραχιν , και la di malattie acute gaαπο της ραχιος δια του gliarde; perchè tutta la ηπατος επι την καρδιην. è una vena sola. Ad al-ανοδος γαρ η αυτη. ηδε cuni Medici pare solamen-te infermarsi quella della ουν η φλεψ, ως εγω δο- spina dorsale, perchè i seκιω, η ξυμπασα νοσεει gni di quella che è nel οξετι παθεσι , καρτειοισι cuore non sono manifesti; μια γαρ εςι πατα · μετεξε. perciocchè ella entro il petτεγοισι δε ιητροισί μουνη to si distende, non atracδοκεει παρα την çαχιν νο- dovi sollevata, onde dalσεειν, ουνεκα της ες την la sbarra va ad innestarsi κερδιην τα σημεια ου προ- nel cuore: perciò se alcuφανεα. εντος γαρ του θω- no gran male prende queρηκος διατετατοι προς ου. sta vena, lo cela il petto δεν προσισχομενη, αλλ no dunque intorno a queενπιωρευμενή τω θωρηκι, sta vena anche i lunghi ες' αν απο του διαφραγ- mali (e) delle flussioni. ματος εμφυη τη καςδιη. talvolta (f) l'uscita imην ουν τι μεγαλων κακώ, petuosa del sangue preην συν τι μεγάλων φλεβα, stissimamente uccide; ο ισχη την δε την φλεβα, superiormente spandendosi ξυνεκρυψε αμπεχων ο 9ω- dal pulmone e dall' arteont. yeyveras d'ouv auos ria, se ha rotto nel petτηνδε την φλεβα και κ δ- to; se ha rotto nel prinματα · ευτε οηγνυμένη αι- cipio, è contenuto nel venμορραγιη ωκιζα κτεινει tre basso dalle intestine che D 2

υπερθεν μεν, δια πλευ- che se ne riempiono; inμονος και αρτηριης εκχεο- nanzi che il sangue si veμενου, ην εν τω θωζηκι il ventre è pieno di sanραγη· ην δε παρα την gue. Nella vena si fa inαιχην, ες την κατω κοι- fiammazione (g); la quaλιην τοισι εντεροισι πε- le se è grande prestamenοιεχετιι, ως εμπλειεν τα te ammazza: poiche il εντερα, ευτε πρωην καθ fuoco aspro e mordente εν εκφανηνω το αιμα 9νητ- rinchiuso in ambo i venκουσι οιδε· ήν δε η κοιλιη e toccando pare (1) un πληφευμενη σιματος. γι- leggier calore; ma l' uoγνεται δε και φλεγμονη mo si pensa bruciare. (h) αμφι την φλεβα, αταο i battiti piccoli e spessisκιι ηδε οξεως κτανα , ην simi , come premuti e inμεγαλη εη· πυο μεν γαο stremità, sete gagliarda, δριμυ, δακνωδες, εν τητι κοιλιησι αμφοιν εγκαθειρ- rossore con iscoloramento γμενον , βιαχυ δε μουνον della faccia , e tutto il corυπερισχον, ως δοκεειν απ-TOURYW XETTHY ELLEVIL DEP-- ששנו א אסתשק לעש של ס י עחום θαι δοκεα · σφυγμοι σμικοοι, πυχνοτατοι, οκοιον τι πεπιετμένοι, και δεδιωγμενοι. ψυξις ακρεων, Sitos nagregov, somatos ξηροτης, προσωπου ερυθημα ξυν αχροιή · υπερυ-שנישט עצ דו בעונדאי סשונאי υποχονδοια σκληρα, ανεσπασμενα, οδυνη επι δεξια

secchezza della bocca (2), po rosseggia: gl' ipocondrii duri, tirati all' insu: dolore più nella destra, e vibrazione di quella lunghezza sino al fianco; e .

(1) Il latino eraduce famma temuit : Il greco però dice hearny Seplany calore.

(a) Petit ossetva sulla tradusto bas absurda videtur t nam qua raber facier quomodo decelor dici άκε: προσωπου ερυλημα ξυν expoin. forse alcuat parti si scolorano ed altre rosseggiano a un tempo .

μαλλον, κιι παλιιος τησός in alcuni anche dell' arπαρχιμήκης, μεχριτης λα teria lungo la spina del YOYOG . METEKET SOOLOL DE KIN της αρτηριης της πεια την ραχ.ν, ην ο σφυγμος tisce insieme coll'altra che ες το ετερον υηοχονδριον giace a sinistra, e non dà διασημινη, ξυμπ εθης γας alcuno alleviamento, e non και ηδε γιγνεται πας αυτέην επ' αριζερα κειμενην, massime nelle parti promiως της επι τω π εντι ουδεν nenti ossee, come i gomεπικουριζουσης, αλλ' ουδε biti i ginocchi le giunture το δερμα μαλθαζουτης delle dita . I sonni tumulξηρον δε τοδε, και ςυστον, tuosi. Il ventre ad alcuκαι τρηχυ και επι δε μαλ-YOU EN TOIL εξισχουσι οςωδετι . . οιον ολεκρανω, le mordenti (1). Non esγουνατι ή κογδυλοιτί · cono di senno, ma sono υπνοι ταραχωδεες , κοι- pigri , indozzati . Quanti Ain Tois wir ouder endi- videro questa costituzioόσι, τοις δε σμικζον, δζιμυ, mento : poiche gli effetti χολωδες · ουρχ ξανθα, δχ. suoi sono del genere dell' κνωδεκ. την γνωμην ου abbruciamento, e nasce in παιαφοροι μεν , νωθροι δε autunno; (2) quando queκαι μαρασμωθεες, ευτε οκο sta bestialità (sopravvie-כסו דח, לב דחץ אמדאקמדוץ είδον, καυσον εκαλεον. κα γαρ και του γενους του

καυτου τα παρεοντα, κι EN OPINOTION VINVETOU. επει το 9ηριωδες , Ros mancamento nel testo i li fatino

altro ipocondrio manifesta: poiche quest' arteria paammollisce la cure; la quale è secca rugosa aspra, ni non rende nulla, ad altri poca mordace biliosa matería : urine gialne lo chiamarono bruciane ) aglı adultı e a' giova.

dorso, come il battito nell'

(1) Il traduttor fatino mette In singolare letium e acre mordanque li greco in plurale oupa Emida

(2) Qul è oscurltà, e forse an la Coust, kill ysolft, divide di divide diversamente dal greco ?

οισι ισχνη υπο διπτης vani, che per vitto catπονηγης και ταλαιπωριης tivo hanno gracile e miη εξίς. τεσσαρεςκιμόεκα- sera abitudine. Perlopiù nel quattordicesimo giorτμοι οιδε ταπολλα σνησ. no niuojono; e coloro ai MOUTE · OLTE & av ES LENKES quali si prolunga la maη νουσος αφικητι, εν δι- lattia in doppio tempo peπλατιοισι ολλυνται. οκο riscono. Quelli che da σοι δε, ή σικικρην α χηθεν principio hanno piccola inισχούσι την φλεγμονην, η de che che saraτης μεγαλης καταβραχυ glie, sfuggono la morte, · διαλυσικενης, διαδίδ, ασ- non però escono dal maκουσι μεν τον ολεθ ον, le, che lungo tempo di ουδεκω δε αφιεντιι του questo bruciare animalano; κιχιου. οι δε μικ, ον μεν ma i pericoli cessano, i do-TOV X POVEY TOV XXUGGY VOcondrii, i cattivi polsi, la σεουσι · αποπαυετοι δε τα tardità della mente; sono κινδυνώδεα, σι 'οδυντι και però tuttavia tristi inquie-Σύντασιες των υποχονόγι ti irresoluti; rimane il bruών, και η κακοσφυξ η, κιι ciamento, la sete, la secτης γνωμης το νω ες ετι δε la bocca. respirano molεμπης εασιν ασσωδιες, xh v. to, lungamente e copicοντες ξυν αποριη. ξυνεςι samente traendo a se l'aδε ό τε καυσος, ναι το ria per rinfrescarsi. Che διψος; και στης γλωσσης se beveno freddo in granκοι του ζοματος η ξηςο- dissima copia, presto si alleviano; poscia si riatτης . αναπνεουσε πυλλον, tacca (2) loro la sete, e

μακζον ελκοντες και αθζοον, ολον τον ηέζα, εξ εμιμυ ξενεπιστωμικονι ατας επε πινουσε μυχρον χωνόν ποιυ πλειζον, και ες μεν εξεπιτει ... Il latino accadine II greeo κατου πλειζον, και ες μεν εξεπιτει ...

β, αχυ ανεκουφισθήσαν, di nuovo beono copiosaet auvoi; Exmittes To mente . E questa è la suc-Silog, wilig addyv ni- cessione del male. Il huon νουσι και ηθε η δικθηχη nocimento fredda bevan-TOU NERTU . MIL INTOO de da in abbondanza, come aya 900 duxon av Sun negli altri ardori ; e con πολλον ασινέως, οκως εν sicurtà a coloro che di Tyst, alayst nautest. w- bruciamento della vena φαλες γον δε το σι απο της cava sono infermi. Che κοιλη: αλ: βα νοσεουτί τον sopporta la bevanda (1); καυτον κην μεν ή γατης non bisogna di vomito; η κυς ς το ποτον υπο- se no, dopo molto fredoign, oud: sucrov de et do bevere bisogna molto ds μη, επι π λλω το πολ- vomitare, glacche l' uohav tw textwerters, xon. to bevendo non passasse ειρχήτη γ κ, κν ων θρωπος nulla o per sudori o per a moords nivov under o x urine o per ventre! xwigin, n idowai, nov. polot, n koikin.

mo si romperebbe se tan-

"(1) It latino expellant, ma il greco unopepy strettamente sop-

(a) Quantunque il titolo di questo capitolo sia solo della malattia acuta della vena cava pare indubitato per le cose, che vi sono soggiunte su le affezioni dell" arteria dorsale, che di questa ancora dovesse esservi fatta menzione: e tanto di più, che nel capitolo corrispondente del II. libro delle Curagioni delle malattie acute il titolo vi abbraccia parimenti le malattie acute della vena, e dell'arteria.

(b) Le prime linee di questo capitolo quadrano intieramente alla vena porta ed alle sue diramazioni per tutta la sostanza del fegato; ma dove dalle ultime e più sottili distribuzioni di questa vena Areteo raccoglie i principii e la origine della grossa vena, che seguita descrivendo, la vena cava pare esservi così chiaramente effigiata per non lasciar dubbio, di qual cosa ivi si tratti; e bene il nascere di alcuni dei tronchi principali di questa vena dalle ultime diramazioni della vena porta, alle quali poscia l' industria dei moderni similmente soggiunse le estremità dell' arteria epatica, e non già l' entrare della vena cava nel fegato, ma ricevervi essa al contrario una parte considerevole delle sue radici, vegganlo quei Medici, che nutricata di sole superstizioni e di empirismo pensarono l'antica Medicina escluso ogni ragionamento, e qualunque cognizione della struttura del corpo umano vivo e morto. (c) La parola greca nel testo hogov viene inte-

sa în generale della estremită inferiore delle orecchie, e fu detta ancora delle estremită del polmone e del fegato. Gli antichi. Anatomici latini dissero pu spesso fibra, delle quali, o dei lobi così detti antora, molte di anmero nel fegato furono descritte; siccome infatti in alcune specie di animali, e nell' uomo istesso salvolta comparitecono giusta Ja. mole, e la posizione delle viscere vicine; per la qual cosa da Ruffo d' Eleso (1) quattro o cinque si noverarono, sette altri le dissero, molte più Galeno (2); ne ad al-

tro,

<sup>(</sup>t) De Part. Corp. Ham. appellat. Lib. cap. VI.

tro, che a queste prominenze pare, che debbano riferirsi le fibre continuamente rinascenti nel fegato di Tizio (1) appresso Virgilio:

, Nec fibris requies datur ulla renatis,

E fu di vero il fegato una delle viscere contemplate più frequentemente delle altre negli animali, dai sacerdoti e dagli aruspici nell'occasione dei loro sacrificii; e però giusta la natrativa di Ruffo a queste diverse prominenze certo maggiori di numero in alcuni animali, siccome Galeno medesimo aveva rammentato, gli aruspici in grazia dei loro sacrificii avevano dati nomi diversi relativi agli usi, ed alle pratiche da essi osservate (2):,, que in sacrificiis autem aruspicer portas, mensam, gladium, et vaginam appellam, in homine quoque sed obscura atque incerta reperiuntur, ad quallumque Medicinae profectum necessario nominantur.

(a) La traduzione italiana di questo luogo corrisponde esattamente alla latina, come su fatta da Giuno P. Crasso, Si quis enim aliquid de mperiore vena cava Gen, y e come si legge nella edizione fatta da Boerhaave; altri nondimeno traslatarono, come seguita, Si quir enim velit, lamellam traduzione esportata in alcune note aggiunte alla traduzione del Crasso pubblicata in Parigi 1554-in 12, e patimente nella grande edizione satta in Leida. Comunque si voglia intendere questo luogo, serve tra molti altri di sicuro argomento della diligenza degli antichi Medici nel-

le

(1) Aneid. Lib. Vt. (2) Ruff. op. cit. Lib. I. cap, XXIIII.

le indagini di Notomia, e del corso dei vasi, e dell' origine loro , e giunge fino a persuaderci , che dall' età di Areteo fosse gà cognito qualche artificio simile alle nostre iniezioni per uso anatomico; dubitazione, che in leggendo meco attentamente quelle parole parve, che similissima nascesse alla mia nel ch. giovane Sig. Professore Jacopi illustre speranza delle più affertuose cure del celebratissimo Prof. Sig. Cav. Scarpa . La derivazione della voce sharua elasma usata nel testo greco, e diversamente spiegata nelle traduzioni latine colle parole, aliquid , e lamellam , ed in alcuni lessici greci minutum aliquid, non sembra avere altra origine, che dal verba shauva . o shaw, che serve a dinotare alcuna cosa da potersi spingere, o mandare avanti; d' onde la voce elasma di nessun' altra cosa può intendersi più propiamente, che di una iniezione. E chela significazione di questa parola sia di cosa fluida, e non già di laminetta, o di altro corpo solido qualunque, si può ricavare dall' uso, che Areteo la nuovamente di questa, voce, dove parla dell' lleo dei Greci o Volvulo dei Latini (1), dove tra i segni più gravi e spesso mortali di questa-malattia cammenta, che gi' infermi provano somma difficoltà di urinare , e che l' estremità dell' intestino retto à cost strettamente chiusa we unot ισχνου ελασμα διε-Aufau , traduce Crasso, e si ritiene parimente nell' edizione di Leida, us neque vel tenuem acum possis adi-

<sup>[1]</sup> De Acutis lib.: 2. cap. Vi.

adigere,, interpretando la parola elasma per piccolo ago, o in altro modo ,, ne tenue quidem segmentum , come è riportato nelle piccole note sopra citate, ed aggiunte in fine della traduzione di Crasso. Ora chi potrà credere, che un Medico, ed Areteo, che scrive, alludesse ad uno spillo sottilissimo da spingersiper l'estremo dell' intestino retto, e non piuttosto ad una injezione fatta in quella parte, come certo era in uso presso i Medici in quel genere di mali. e che alcune volte si rende impossibile per la somma angustia, e contrazione dell'intestino. La quale spiegazione molto verisimile fu già veduta da Gio. Ant. Vanderlinden nelle sue Esercitazioni Batave (1): e tuttavia quell' erudito Medico si ingannò in questo, prendendo il sifone, o piccola canna per l' uso di clistere o di iniezione, in luogo della iniezione, che più propriamente corrisponde alla parola, che qui si è detta: ne certo il sisone, o come si diceva di sopra, la lminetta si spingono, ma bensì il fluido contenuto nel sifone : l'errore di Vander Linden, se non è il mio fu copiato nel lessico di Castelli alla voce elasma. Assai della cura di Areteo nell' indagare il corso e la disposizione dei vasi, e come gli uni dagli altri nascessero, fanno a noi sicuro argomento li suoi libri, e singolarmente dove nel II. degli Acuti tratta della medicina idonea a quelli, che sputano de vomitano sangue. Imperciocchè ivi

<sup>(1)</sup> Arissippus illiaem 1 191

ivi proponendosi, dove bisogni cavar sangue, di incidere una delle vene del braccio, non importa, egli soggiunge quale sia tra quelle, per essere tutte la propagine della vena medesima : e poco dopo discorrendo il parere di quei Medici , li quali nelle emorragie credute nascere dalla milza raccomandavano il taglio di quella vena, che è tra il dito minimo e l' annulare , liberissimo da quelle superstizioni, che dominarono il numero maggiore degli artisti mediocri, sempre però sarà meglio, segue Areteo dicendo, tagliare la vena del cubito, della quale quell' altra vena proposta avanti non è che una piccola diramazione "Cur itaque potius eam , qua prope digitor, quam in cubiti curvatura proscindat, cum hoc in loco ampliar sit, et ad effluxum habilior ,. In fine chi potrebbe essere così viziato di mente sino a persuadersi, che l'antichissima descrizione di tante malattie interne fosse stata ordinata senza la dissezione dei cadaveri di soggetti stati prima infermi del male, che poscia li nostri Maestri effigiarono così presso al vero: quale conghiettura poteva farsi della infiammagione dell' aorta e della cava, e dei cangiamenti che sopravvenivano a questi vasi, e dei termini della malattia, senza che Areteo lo avesse avanti imparato dalla Notomia patologica: altrove noi abbiamo detto la cosa istessa discorrendo la descrizione antichissima, che si trova registrata nei libri inpocratici del Super vomitus venarum, o della Emorragia. Cerebri .

8. La

(e) La greca parola corrispondente nel testo è κεδματα, parola già adoperata da Ippocrate nel suo libro de Aer. Aquis et Locis, negli Epidemici, e altrove. Eroziano parla dei cedmi alla parola xeduar woen nella sua sposizione delle voci di Ippocrate, e Galeno similmente nella sua Exegesi, e per consentimento dell' uno e dell' altro di questi espositori propriamente si intende, come chi dicesse flussioni, che seguitano da molto tempo nelle articolazioni, e singolarmente in quella della coscia : e però ottimamente il dottissimo Sig. Coray nella sua insigne versione francese, ed illustrazione del Trattato de Aer. Aq. et Loc. tradusse , fluxions croniques aux articulations . In ogni modo pare indubitabile, che la voce cedma si trasportasse ancora ad altri significati, e tra questi secondo l' antico parere di Esichio, e di altri -Medici a dinotare alcune affezioni negli organi della generazione, sembrando infatti, che in questo senso debbano intendersi li cedmi degli Sciti, male attribuito all' uso loro soverchio di cavalcare rammentato nel libro (1) d'Ippocrate, che ora si disse, il qual parere è (2) tra gli altri di Wanswieten. Il nostro Calvo nella traduzione del luogo degli Epidemici (2), dove si parla di cedmi congiuntamente ad un tumore negli inguini, ed alle varici, tradusse per luoghi umidi ulcerati " loca humida ulcerata " ver-

(1) Paragr. CVIII, Edit. Coray. (2) Comm. in aph. Boerb. (2) Lib. VII, art. 58.

versione, che il Sig. Coray condanna: pur tuttavia codesto eccellente Letterato e Medico, al quale le altre opere del Padre della Medicina, e di Areteo singolarmente si raccomandano, acciocche sull' esempio di quello, che egli à fatto del libro ippocratico da lui illustrato, similmente tutte le richiami al giorno con quella dignità e le esplicazioni degne della sapienza dei due più grandi Maestri di Medicina, il Sig. Coray, io dissi, non ricusa d'accostarsi al dubitare, che fu già del Morgagni (1), cioè a dire, che li cedmi nominati da Areteo fossero tutt' altra cosa affatto diversa dalle malattie delle articolazioni, il quale senso non istà certo per verun modo nel proponimento di Areteo in parlando delle malattie acute della vena cava, d'onde pare, che dovessero meglio intendersi le dilatazioni varicose della detta vena, e la rottura, che ad essa talvolta accade : il quale significato si potrebbe ancora inferire dalla radice della voce xedux, quando, come il Sig. Coray soggiunge, si desuma dal verbo xsw. sinonimo di σχιζω, usato per dividere, fendere, il preterito passivo del qual verbo greco è nexegun, e nel dialetto ionico xexeduai: secondo la qual significazione, seguita lo stesso Sig. Coray, sembra, che debbano intendersi li cedmi nominati da Ippocrate negli Epidemici nell' uomo, che abitava intorno alla fontana di Ealce, il quale per sei anni continui fu ma-

<sup>(1)</sup> De Sed, et Caus, Morb, Epist, XXVI, art. 28.

malato di tumori agli inguini, di varici, e di cedmi. Forse questa voce, come io dubito, fu adoperata in generale per dinotare una flussione qualunque, una copia di umori di qualunque natura fossero, raunata fuori del solito in qualche parte : e poiche queste flussioni furono dai greci per lo più intese, secondo la diversa loro natura, e la diversa loro sede nelle varie parti del nostro corpo , sotto altri nomi di Catarrhosis, Catarrhus, Rheumatismus, Cirsus, Ixia &c. può essere, io penso, che la parola cedma fosse particolarmente usata per mostrare quelle flussioni, quei gonfiamenti locali, quando questi si fendevano, si aprivano, si rompevano: nel qual caso Calvo non tralasciò forse di vedere il vero in qualche parte traslatando quella espressione per luoghi umidi ulcerati , rotti con divisione di continuo .

(f) Talvolta, dice Areteo, l'uscita impetuosa del sangue fuori dei luoghi di queste diuturne flussioni, di questi dilatamenti della cava, prestissimamente uccide generandosi allora i cedmi, come da noi sono stati ultimamente spiegati: e quivi sembrano indubitatamente accennate le varici, e, le rotture della cava così nell' interno del torace, come nella cavità del basso ventre. Il Sig. Coray (1) soggiunge, che la malattia quivi espressa da Areteo sembra, che oggi più non si conosca: e perchè non deve essa conoscersi? della qual cosa, su

<sup>(1)</sup> Par. CVIII. not, all' oper, cit, de Aer, Aqu, es Lee.

la opinione molto analoga di altri Scrittori, che risolutamente affermarono ciò, di cui il Sig. Coray sembra solo dubitare, io parlerò più sotto, emendando l' ingiuria, come a me pare, di questa negativa : ora intenderò solo a dire le offese della cava , come da Areteo si descrivono. Certo li dilatamenti della cava così detta toracica, io sono certo. che saranno veduti più frequenti di quello, che si può immaginare, a chiunque spesso e diligentemente voglia contemplare nei cadaveri, e singolarmente d' uomini adulti, lo stato di questa vena: assai molte cose nella generalità dei casi, quantunque con differenti misure, sono di impedimento, che il sangue della cava ascendente non sia ricevuto nelle cavità destre del cuore tanto speditamente, quanto sarebbe necessario: ne si puo dubitare, che paragonato l' ingresso del sangue delle cave nel cuore colla comunicazione delle vene pulmonari nel cuor sinistro, questa seconda non sia molto meno difficile e soggetta ad ostacoli assai minori della prima. Altre volte il dilaramento della cava sembra quasi ingenito, e dipendente da speciali asimmetrie di quei corpi, come tra gli altri nell' esempio riferito da Morgagni nel cadavere di quel giovane molinaro di costruzione di viscere assolutamente sproporzionata, e di una cava-(1) " cujus in septo tranverso foramen erat omnium maximum, que videre meminissem ,. Ma poiche è così hre-

(z) Eplat. An. M. LIV. art. 37.

breve in generale l' intervallo, che questa vena occupa nella cavità del petto prima di imboccarsi nell' orecchietta corrispondente, intanto chè giusta il parere del Sig. Portal (1) non sia irragionevole la espressione di Haller "nulla est vena edua thoraciea inferier ... per questa ragione sovente, qualunque sia il suo dilatarsi e lo snervamento e l' assottigliamento delle sue pareti, quasi potrebbe dirsi, che le mancasse il luogo, love potersi rompere nel torace prima di entrare nel pericardio; no forse è difficile, che le rotture della cava ascendente, gli esempii delle quali furono tra gli altri menzionati e raccolti da Morgagni, sieno talvolta state confuse coi vizii e dilatamenti e rotture fatte entro il pericardio delle cavità destre del cuore: la qual cosa principalmente pnò sospettarsi di quei casi di questo genere, che furono replicate volte descritti dagli Anatomici prima che fosse generalmente riconosciuta la circolazione del sangue, e determinato, accuratamente l' uso, e la diversa natura dei vasi e delle cavità. che lo contengono. Questo dubbio forse appartiene al caso narrato da Andr. Laurenzio della subita morte del Cay. Guicciardini: nondimeno la rottura della cava dentro il pericardio è stata veduta e dilligentemente descritta dagli Anatomici, che sono venuti ancora dopo quella erà , e può bastare per tutti la testimonianza di Lancisi (2) nella dissezione del cada-Part. II.

<sup>(1)</sup> Anat, Vet. Anglot, de la Veine Cave infer.

<sup>(2)</sup> Repent. Mort. Lib. II. obs. V.

vere di Stefano Ascieri: io narrerò altrove per la opportunità delle cose, che quei fatti mi richiamano a raccontare, altri due esempli della natura istessa, e non dubito, che la Istoria patologica anatomica di questi mali non offra molte altre simili osservazioni proprie a confermare gli spezzamenti di questa vena dentro il torace. Di un altra vena ancora di strettissima pertinenza alla cava, e che semora esserne quasi un supplimento, io dico dell' azigos, non si può dubitare, che alcune volte insignemente non si dilati, e de' suoi tumori, e delle sue rotture, de' suoi cedmi, si è scritto abbastanza nel primo di questi libri (1), dove, non so per quale mia inavvertenza fu da me attribuita al Morgagni la dissezione di una donna tisica, quando venne fatta da Eraclito Manfredi, che dopo ne fece la narrativa al Morgagni: errore, che tra gli altri prego il benigno leggitore di voler correggere, e benignamente condonarmi. E poichè le affezioni di questa vena da me tanto spesso veduta varicosa, quasi mai si scompagnano dai vizii della cava, e del cuore anteriore, forse di quì possono intendersi gli spargimenti di sangue nel polmone, e dall'aspera arteria, dai quali, dice Areteo, che sono accompagnate le rotture della cava nell' interno del petto. Certamente dopo le osservazioni altrove da noi citate di Lancisi e di Morgagni e di altri più antichi, e qualche altro esempio da me simil-

(1) Lib. I. cap. 6.

milmente veduto, si può comprendere, come lo stato di soverchia pienezza dell' azigos congiunto alla varice della cava si manifesti in alcuni casi con copiosi sputi di sangue e con emorragia dalla bocca, e con spandimenti di sangue nel polmone medesimo, in quella guisa in somma, che da Areteo si descrive, per la moltitudine dei vasi, che dai bronchi vanno immediatamente nella detta vena. Quanto poi alle rotture della cava nel ventre, non trovò certamente il Morgagni difficoltà n:l mostrarsene persuaso (1) auam Aretaus coniecerat vena cava disruptionem, Anatome tandem oculis ipsis subjecit : ut mittam exempla in ventre disruptæ, quo incertus sum, an attineat casus , quem Donatus indicat apud Amatum Lusitanum,: duolmi, che il grande Maestro di Padova anch' egli in questo luogo attribuisca ad ipotesi, a mera conghiertura, la descrizione fatta da Areteo di queste rotture, quando a me sembra sommamente difficile, che potessero essere immaginate senza essere state prima vedute sopra tutto, da chi aveva conosciuto così bene col fatto gli andamenti di quella vena. Ma fuori tutti i casi dubbiosi, ai quali allude Morgagni, niente può esservi di più positivo per confermare ciò, di cui si tratta, della istoria rammemorata da Schenckio (2): vi era, egli dice, un giovane in Lione crapuloso e gran bevitore tormentato da fierissimi dolori ai lombi, e giudicato

(1) L. sup. cit. (2) Obs. Medic. Lib. III. obs. III.

dalli suoi Medici affetto nella sostanza dei reni, ed assalito da febbre consuntiva; infine cadde in terra subitamente morto: inciso dopo da perito Chirurgo fu trovato con due vertebre dei lombi cariate ,, illesis renibus, una cum aerta et vena cava ruptura, unde magna ex utroque vase facta fuerat sanguinis effutio ,. Ant. Celest. Cocchi aveva particolarmente trattato il soggetto dei dilatamenti della cava in una sua lettera (1) al Morgagni, e solo vi nomina Areteo avere tra gli antichi adonibrata questa malattia; non vi cita alcun esempio particolare: vi rammenta bensì l' esperimento di Ricc. Lovver, che avendo legata la cava sotto il cuore in un cane, vide nascere in poche ore un ascite artefatto : d'onde il Cocchi dalle offese di questa vena temeva più, che altra cosa, dei versamenti acquosi nel ventre, non dissimulando per altro il caso del suo possibile spezzamento, che gli sembrava poter raffigurare in un passo dell' Ecclesiastico, da lui poscia volto a severa ammonizione dei ghiottoni e soliti a crapulare ,, ne conteratur hydria super fontem, et confringatur rota super cisternam: utor,, egli seguita,, allegoricis Ecclesiasta verbis: nam hadria sapacissimo interpreti loh. Smith accipitur pro cava, idest venarum trunco maximo, fons pro dextero et cisterna pro sinistro cordis alveo: rota vero aperte indicat sanguinis circulationem 33: Morgagni

<sup>(1)</sup> Rpist. Phis. Med. ad Vir. Cl. Lancis. et Morgagoum, Cap. V. De Venz Cavz dilatat. 1720.

gni nella sua risposta confessa la somma incertezza della diagnosi di questi mali, ne crede essere impresa di tutti "ipsam illarum "delle cave "dilattionem, aut in agretantibus per propria et peculiaria rigna, aut in denatir inter rot alia, que anatomici oculor manurque morantur, vitia animadovertere. »

(e) L' Autore anonimo di alcune osservazioni (1) dirette verso la metà del secolo passato al Dott. Marty, e del quale si parla nel Giornale Britannico del mese di giugno 1751, e di nuovo nei Commentarii di Lipsia (2) raccia apertamente Areteo di errore inescusabile per avere asserito, che le vege si infiamitnassero , quod tamen port detectam nunc circulationem sanguinis eque minus ac illud, quod vena cava ab inde rumpatur, non statui potest ,,, censura troppo frivola, e però indegna di risposta. Questo è bensì vero, che gli antichi avevano attribuito alle vene, e singolarmente a quelle del fegato, una parte assai maggiore nel nascimento e nel corso delle malattie di quella, che i Medici posteriori alla dimostrazione della circolazione pensarono, che a quelle fosse dovuta : e Ruffo d' Efeso ci narra essere stata opinione di Prassagora (2) fra gli altri, che nella sola cava principiassero tutte le febbri : la qual parte di antico insegnamento appoggiata per quello, che sembra all' ufficio allora generalmente conceduto al fe-

<sup>(1)</sup> De morbis quibusdam singularibus .

<sup>(</sup>a) De Reb. In Sc. Nat, et Med. gestis Vol. I. P. II. art. VI.

<sup>(3)</sup> Op. Cit. lib. 1. De Venis cap. XXXIII.

gato di essere l' organo della sanguificazione, non poté a meno di non essere distrutta, allorche dimostrata la circolazione fu inteso, come si conveniva, l' uso dei polmoni. Quindi Areteo, dove parlò della curagione della cava infiammata, che sovente si unisce alla infiammagione dell'aorta, non cessò di rammentare, che la vena avendo i suoi principii nel fegato, e l'arteria incominciando nel cuore, il quale somministrava il calore all' arteria, siccome il sangue era somministrato alla vena dal fegato, però il fegato ed il cuore si infermavano insieme, quando la cava era inferma, e di amendue quelle grandi viscere verano gran prole le infiammagioni v: la quale ultima sentenza chiaramente espressa del concorrimento del cuore e del fegato insieme al numero maggiore delle più grandi infiammagioni, esaminata colla dissezione dei cadaveri non si potrebbe forse rigettare, ne accusarla di soverchia e di esagerata. Infine la Storia Patologica abbonda di tanti esempii di vene infiammate, che non accade più dubitarne: Sherwen vide infiammate le vene di una donna, alla quale era stata incisa una delle vene del braccio: Schmuck, vide infiammata la cefalica e l'ascellare in chi aveva infiammato il braccio: le tonache della cava inferiore erano visibilmente ristrette ed ingrossate, e sparse di minutissimi vasi assai rubicondi nel cadavere di una giovane donna morta nel puerperio. della quale io narrerò più avanti la malattia : le pareti della cava un' altra volta mi comparvero così

sottili , quanto un velo il più trasparente , ed era prodigio, come il sangue avesse potuto distenderle senza rompetle, e tutto questo in mezzo ad una infiammagione grandissima di eutre le viscere contenute nel basso ventre : niente vi è di più comune delle infiammagioni dell' azigos, e de' suoi rami intercostali nei peripneumonici: gli esempii della vena porta infiammata nemmeno sono tra i più rari ; quel Principe di 54 anni, lungamente crucciato da fierissimi dolori nefritici e dello stomaco, morto di una sincope violentissima, rammentato dallo Schenckio (1), aveva lo stomaco per metà pieno di sangue, e fu vista ,, in cavo jecoris manifesta continui solutio : venaque porta disruptio ,, . Ecco ancora un altro esempio pubblicato (2) dal mio collega Dott. Folchi Prof. di Notomia nella Università di Ferrara, rapito troppo immaturamente al pubblico desiderio della sua virtù: il caso è di una giovane donna, che aveva provata qualche difficoltà nel mese avanti ne suoi mensili sgravii, d' onde la sua faccia era divenuta intensamente colorata a improvviso dopo aver cenato allegramente viene assalita da stanchezza. da tedio, da vertigini, e da vomito violentissimo: si chiama il Medico; il suo volto è stranamente abbattuto ; duolsi di angustia grande, e stringimento ai precordii; il polso appena si sentes opni istante si fa più lento; intermette ed infine affatto

<sup>(1)</sup> Loc. clt. (2) De ultimo lnop. vit, hum. exitu, Cogitaționes Phisico Patholog. Ferr. 1794.

manca; le forze sono intieramente perdute, si cuopre tutta-di un sudor freddo, la mente vacilla, la
sua gfacitura è di moribonda, muore in sette ore
dal principio del suo male. Inciso il cadavere, ed
aperto il ventre si trova quella cavità tutta inondata di siero sanguigno, ed in fine titre le viscere copette da grosi coaguli di sangue "in regione hepatir
copinior et nigricantior tanguis Ge. feralem ibi repentini interiau originema latere indicat Ge. qua parte vana
porta hepar in concava facie subit, laxam varicosam ipsam reperio: quia imo men procul a mo ingeriu, vultmatculum hians per longitudinem vena, dimidii circup
pollicia dimegrione; reliqua sana 3. Altre simili apparenze di vene infiammate furono da noi descritte, e
o saranno di nuovo nel corso di quest' opera; 4.

(k) Quì continua Areteo discorrendo li sintomi più ossevabili di coloro, che anno infianmata la vena eava e la prossima disposizione di questa vena a rompersi. Ma quale infine è questa malattia così stravagante erara a vedersi è chi dei Medici la vide mai è in quale esempio si verificò questo sogno di Areteo è scrissero alcuni cruditi nella Medicina; che mi fa pietà di nominare: uno solo di questi esempii, ripiglia con enfasi il Walchio, (1) "nobir omnium demontrationimi instar ortendatur,; il male, che Areteo descrisse, è forse degli infiammagoine del fegato, che il Medico di

Cap-

(z) Anf. Med. Selectz Jenz 1772. 8.

Cappadocia avrebbe sotto inteso, quantunque allora, soggiunge il nuovo piccolo commentatore del maggiore fra i Medici, gli sarebbe stato mestieri più che della cava discorrere i mali della vena porta, e della arteria epatica: e perchè non piuttosto, che immaginare un complesso di mali ache ne la ragione ne la osservazione bastano a far comprendere, non intese celi a chiarire, la grande malattia delle cave νέσον μεγαλον των φλεβών των κριλών, come si scrive nel libro inserito tra gli ippocratici , de Internis affectionibus ". Ma per fortuna degli infermi , e per onore dei Medici le quistioni della infiammagione, e della putridità non impacciavano ai tempi di Areteo gli intelletti di quelli, che medicavano, e le malattie del fegato erano già state da Areteo Itminosamente e con finitezza magistrale descritte senza troppe sottigliezze della qualità dei piccoli rami sanguigni, che si infiammassero, e quanto alla descrizione della grande malattia delle cave espressa in un libro giusta il parere di Foesio e di altri dottissimi Critici, di tutt' altra mano, che di quella di Ippocrate, e compilato per ciò, che sembra, da taluno dei Medici della Scuola di Gnido, che di tutti li sintomi fecero altrettante malattie, e che perciò forono con ragione biasimati da lui, che ancora in Patologia e in Nosologia fu Maestro di tutti gli altri, quella descrizione, io diceva, non à cosa alcuna di comune col proponimento, che quì si tratta: e qualunque essa fosse da principio, tanto fu disformata dopo dagli

scrivani e dai copisti, che nello stato, in cui ora si legge, nulla sembri aver di comune col nome, e col titolo della malattia, che si vuole descrivere: e forse così avvenne molte volte nei codici più aneichi di Medicina, che i nomi e le istorie delle malattie si confondessero, ne l' una cosa più corrispondesse coll' altra. E di questa fatta di simili insipide riprensioni contro gli antichi tanto più facilmente divulgate e lette, quanto più erano scritte in libri di piccola mole, ed opportuni a leggersi in mezzo a qualunque distrazione crebbe la intolleranza di questi ultimi tempi, e come già in mezzo alle corrucciose invertive dei Paracelsisti si rinnovò fra di noi, contro tanta parte del nostro insegnamento, e quella tra le altre, alla quale aveva servito l' osservazione, ed il casto ragionare delle epoche più illustri della Greca sapienza; che se lo Scrittore anonimo, del quale sopra si è (1) parlato, ed il Walchio sull' inchinarsi del passato secolo non trovarono o infermi simili a quelli rammentati da Areteo, o testimonianza di altro Medico di averli veduti .. testimonia fide dipnorum Medicorum, qui homines hoc Aretai morbo laborantes viderint, eflagitamus, (2) cupimus exempla ejusmodi agrotorum, unicum dumtaxat ,, avrebbero temperata certo la immensità della loro voglia le memorie, e gli scritti dei Medici vivuti assai tempo avanti, che essi nascessero, e di quegli anni in par-

(z) art. so. (a) Walch, op. eit. diss. VIIII.

Transmit Perilik

particolare, nei quali i Medici nodriti di e notte degli esemplari della Greca Medicina avendo continuamente d'avanti le dipinture delle malattie ivi effigiate, tanto più facilmente però le ravvisavano, se per caso in quelle si incontrassero sio parlo dei Medici del secolo decimo sesto, età nobilissima per gli avanzamenti a che in essa fecero le Scienze naturali. e per la grandezza degli ingegni, che sorsero a coltivarle, e tra questi sarò io contento di nominare il solo Lod. Mercado, già da me lodato ancora un altra (1) volta in questo genere di dottrinamenti . Egli dunque nel suo bel libro de Mulierum affectionibus, dove parla delle malattie delle Vergini, e delle Vedove (2), o vide o certo fu persuaso di vedere la perfetta immagine degli infermi ricordati da Areteo tra quelle non rare affezioni, che sotto certe condizioni della vita si mostrano in alcune, fanciulle, ed in alcune vedove principalmente, siccome tra gli uomini in quelli così chiamati melancolici ipocondriaci, le quali affezioni vanno accompagnate da fortissimi battimenti nel ventre e nel dorso : sul quale proposito reca in mezzo il parere di Fernelio, che data quella opportunità di soggetti le vene del mesenterio si fanno a battere in parità colle arterie : e seguita Mercado notando, che appunto li segni medesimi, come Areteo li riferisce, si mostrano in queste o donne o uomini, nei quali dopo, le arterie e le

<sup>(1)</sup> Pref. Vol. II. p. I. (2) Lib. II. cap. VII.

le vene si infiammano: cute squallida rugosa ed aspra, sopra tutto nel luogo delle articolazioni , sonni inquieti; ventre sommamente disordinato, urine acri e mordaci, funzioni della mente non invero sempre ed in tutto deboli e stravolte, ma nondimeno totpide cangianti, e contro le solite loro abitudini, d' onde quei soggetti sono irrisoluti, accidiosi, e senza consiglio: il loro corpo similmente a poco a poco si consuma, sono senza voglia di mangiare, sentono accendersi la faccia per intervalli, e tanto appena sanno di vivere, e di usare la vita, quanto provano di acerbità nei loro mali: la sete li tormenta con aridore di fauci, e secchezza di lingua, bevono molto ed assai volentieri molta acqua fredda, dopo la quale sono alquanto ristorati, ma subito dopo ritornano allo stato di prima, respirano con difficoltà, e il loro respirare è grande e copioso ogni volta, il pelso è irregolare, le parti, che sono sopra l' umbillico sono gonfie distese e dure, e si muoyono con un profondo palpito, e in questo stato vanno facilmente alla sincope: che se questo genere di interno abbrucciamento, che ad essi cuoce senza intermissione le viscere; arriva sino all' ultimo, allora molti in 14. giorni, ed altri appena passato un mese, e prima ancora terminano infelicemente di vivere per la quantità di sangue, che si versa internamente, o dalle parti inferiori o dalle superiori ; il quale è l' ultimo e più alto grado della malattia, non per altro comune a tutta questa classe

d'infermi, molti dei quali vivono più lungamente, quantunque consumandosi ogni giorno di più sieno tutti finalmente liberati dalla malattia e dalla vita in un punto medesimo. Dopo la quale descrizione conchiude il Medico Spagnuolo perfettamente verificarsi in questi esempj le cose narrate da Areteo colla sua solita tragica eloquenza; come appunto dello stile di Areteo era solito esprimersi quell' ingegno magnanimo dello Stellini, che pure adornò- qualche luego. di quel greco Medico di bellissimo commento. Mercado infine paragonando con somma diligenza le parole del Greco Scrittore colle affezioni melancoliche, ed ipocondriache sopra espresse finisce con queste parole , quam equidem affectionem non raro in viris ac faminis accidere existimo .. E questo genere di congiunzione degli ipocondriaci, e delle isteriche con quelli, che anno qualche grave infermità nelle vie della circolazione, ed in generale coll'abito dei cardiaci, e degli ancurismatici, e dei varicosi, e degli emorragici io confido averlo abbastanza mostrato con altri particolari esempi nella prima parte di questo Il libro, siccome nel I libro, dove si scrisse dell' abito aneurismatico e varicoso, e si ricercò la cagione dello stato abituale di secchezza, e di inattività della cute di questa sorte di infermi, come si esprime Areteo, e dei rigori di freddo, ai quali soggiaciono, quando al contrario nell' interno delle loro viscere sono molestati da continui ardori, e da una sensazione quasi continua di fiamma, che pare

abbrucciarli. Questi interni ardori degli ipocondriaci, e le loro menti inquiere e turbate, con poca diversità di espressioni si rammentano da Ippocrate, e nel bel frammento di Diocle conservato da Galeno (1), e la irregolarità e la contrarietà delle sensazioni e delle voglie proprie nel tempo istesso di questi malati si replicarono mille volte dai Medici di tutte le età: e bisognava certamente o grande penuria di infermi e di libri, o almeno di mente per scrivere di non intendere cosa alcuna di quello, che Aretco aveva scritto, e peggio ancora per dubitare, che ivi si avesse (2) voluto descrivere una specie singolare di febbre lipiria. Li soccorsi medesimi, che Areteo propone a quegli infelici nel capitolo corrispondente del libro II delle Curagioni rendono tanto più verisimile il parere di Mercado, io dico principalmente la dieta lattea, l'esercizio moderato, e le bagnature: ne vi sarà tra i Medici, chi dubiti delle disposizioni emorragiche fino al deliquio degli ipocondriaci, dei quali più d'uno ò veduto nella mia pratica finir di vivere dopo profluvii sterminati di sangue dagli intestini : in altri il sangue fu trovato dono la morte aver riempito lo (2) stomaco e molta parte del tubo alimentare; e alcuni, come scrive Aretco, morirono avanti, che il sangue uscisse loro per la bocca, o inferiormente: la mancanza delle

(1) De Loc. aff. Lib. III. cap. 7.

(3) Lieutand Hist. Anat. Lib. I. obs. 45 , 290.

<sup>(</sup>a) Comm. de Reb. in Sc. nat. et Med. gestis L. elt.

le valvule nei principali tronchi e rami venosi del ventre renderà questi versamenti sanguigni senza rottura di nessun vaso, o come alcuni pensarono, questi invertimenti del moto del sangue venoso dai tronchi alle estremità tanto meno difficili, sopratutto nei casi, dove la cava fosse inferma, siccome in quello del Prelato Romano da noi discorso nel primo di questi libri (1), e dove dopo così grande emorragia fu contemplabile il dilatamento, e la gonfiezza della detta vena, che pareva pure essere stata infiammata, e contenere dentro di se qualche sorte di fluido elastico. Ne mi sembra lontanissimo dalle circostanze della malattia dipinta da Areteo taluna delle cose da me vedute in un battirame alto, e assai magro di non oscure forme rachitiche, con vene grosse da per tutto e molto pronunziate, di color livido in tutto il suo corpo, raccolto, alcuni anni sono, nell' O pizio Clinico: egli allora era infermo da pochi giorni di una febbre continua con segni di infiammagione universale o di sinoca : fu impiegato con " vantaggio il regime così derto deprimente, e la febbre accompagnata dalli più intensi ardori interni quantunque la sua cute non fosse molto calda, con qualche oscuro anelito, cessò per alquanti giorni: ma ritornò ben presto, quantunque più mite, e di nuovo disparve, e ricominciò ancora un altra volta a differenti intervalli lasciando assai dubbiosa la na-

tu-

(1) Cap. X. art. 6.

tura e la diagnosi del male : intento era ogni giorno più estenuato e più tristo e taciturno, la sua respirazione diveniva ogni giorno più difficile, non si lamentava di alcun dolore in alcuna parte, solo di un senso profundo, come di peso, sotto lo sterno: li polsi erano celeri e piccoli, ma però uguali; gli era molesto più che doloroso giacere su i lati, e ancora sul destro, piucchè su il sinistro; la sua cute era da per tutto secca aspra e rugosa, e singolarmente nei luoghi delle articolazioni degli arti; la sua faccia in fine era quasi di un attonito e di un insensato; ne mangiava, ne beveva, che appena qualche poco di brodo o di latte; il ventre non separava quasi più cosa alcuna, le urine erano bensì molto colorate ed assai scarse: mort consunto dentro 40. giorni. Tutto il cuor destro era di un volume prodigioso, e così ancora la cava ascendente, il fegato sparso di piccoli corpi duri e di varia sostanza era molto cresciuto di mole; la cava ventrale era anch', essa assai dilatata; al contrario il cuor sinistro ed il sistema arterioso erano assai contratti, e le tonache dell' aorta uguagliavano la durezza di una cartilagine. Lancisi nel descrivere l'apparato dei sintomi contemplabili sul finir della vita in quel Prelato di Casa Spada (1), nel quale fu veduta tra gli altri mali l' aorta discendente tutta riempita di una sostanza disuguale, di consistenza poco dissimi-

(1) De Subit. Mort. Lib. II. obs. IV.

. . . . . .

le dai polipi, rammentò anch' egli alcune apparenze, che si avvicinano alle cose descritte da Areteo. Ant. De Haen Medico dottissimo e Clinico esercitatissimo nel suo commento (1) alla "Inflammatio arteriora, di Boerhaave, dopo aver soggiunto ,, Veteres videntur intenti fuisse in tales inflammationes , seguita trascrivendo buena parte del capitolo citato di Areteo , d' onde può argomentarsi non avervi egli trovato cosa alcuna, che gli fosse paruta avversare ai copiosi esempli della sua pratica di medicare. Si ingannò certo grossolanamente il Walchio, e molti altri a lui simili si ingannano, e si inganneranno sempre, quando in opposizione all' immenso stuolo degli ammiratori della Antichità in tutti i tempi e presso tutte le più dotte Nazioni, accuseranno di mera vanità e superstizione, quanto si continuò a leggerli e meditarli, e farne tesoro delle nostre dottrine. Ciò, che si accrebbe, e si può accrescere alla supellettile di tutte le Scienze naturali, non potrà distruggere mai qualunque cosa fosse rettamente veduta avanti , quantunque in tempi remotissimi dai nostri : perchè l' idioma della natura solo composto delle sue produzioni , e di soli fatti è immutabile altrettanto , quanto sono immutabili le sue leggi. E questa mi è sempre paruta opera di guasti intelletti volere soli ,o certo pochissimi di numero arbitrare contro si grande, e così chiaro stuolo d' uomini, che insegnando o imparan-Part. II.

<sup>(</sup>s) Prai, in Herm. Boerhaave Instit. Pathol. parag. \$27.

do anch'essi dalli più antichi diedero si grande pruova al mondo della eccellenza degli umani ingegni, e furono di si grande beneficio a tutta la umanità.

## CAPO IV.

Della Infiammagione acuta o celere del Pericardio e del Cuore,

1. Li tessuto membranoso , che tutte ricuopre internamente le grandi cavità del nostro corpo, si distende eziandio sulle viscere, che in quelle si stanno, e le contiene in ogni parte, quasi dentro di una guaina comune : la qual cosa chiaramente ci viene dimostrata dalla Notomia: e questa istessa ci dimostra continuamente la congiunzione della infiammagione della sostanza delle differenti viscere colla infiammagione del tessuto; dal quale sono vestite : la quale ultima poco o molto non cessa diffondersi alla membrana comune della cavità, che su tutta l'esterna superficie del viscere infiammato per una continuanza di tessitura si disperde. Appena vi è l' esempio di una qualche grave inflammagione del polmone, o del cervello senza qualche osservabile segno di processo flogistico nella pleura o nelle meningi: ma queste cose bensì essendo vere, ne l'esame dei cadaveri, ne la osservazione clinica mi renderebbero ardito ad affermare, che infiammato il circondante tessuto membranoso, con reciproco modo la sostanza

delle viscere si infiammasse del pari: e possono anzi in contrario sapersi, e vedersi dai Medici alcune infiammagioni membranose ancora gravi senza parrecipazione alcuna, almeno dimostrabile, della sostanza interna del viscere, che pure tutto nel suo esterno era infiammato, o altri casi, dove la infiammagione si distendeva per la membrana comune della cavità, dentro la quale il viscere collocato era fuori d'ogni sembianza di malattia : in somma si puo presumere, che la sostanza del viscere non si può infianimare senza, che si infiammino le membrane, che lo contengono, e lo circondano, ma non così le membrane infiammate comunicano sempre similmente il loro processo infiammatorio alla sostanza delle viscere, che ne sono ricoperte: e così infine si argomenta, che tutte le infiammagioni parenchimarose abbiano principio dalle membranose.

2. Doeveren (1) vide una vasta ed estesisima pseudo-membrana, che cuopriva internamente tutto il rorace di un cadavere; sut pericerdii, pulmanum, alia-rumque partium ne kilam quidem conspici postes y; tolta diligentemente quella membrana, prodibant pulmens, pericardium, aliaque partes integerrima in statu, integerima quoque pleura, partetque, quas inuestii, casui thoracis cancellos constituentes: quocumque modo tractamen pulmones; sie iis nulla suppurationis aut vomice vestigia vidi;; e quindi l'Autore inclina all'opinione

<sup>(1)</sup> Specim. observ. Academ. cap. IV.

di Ant. De Haen della marcia fabbricata nei vasi, e termina con un parallelo di questa osservazione colla descrizione della vomica ,, sine cistide ,, fatta da Vogel. Ma lasciata questa ricerca, e la spiegazione delle cose qui nominate, sono così frequenti da vedersi gli attacchi forti ed estesi del polmone alla pleura costale senza nessuna mutazione ancorche leggiera nella tessitura interna del polmone, e senza che nella vita dell' infermo fosse accaduto mai di osservare segnale alcuno di polmone offeso, che sembra indubitabile poter procedere le infiammagioni delle sole membrane senza offendimento alcuno del tessuto parenchimatoso, che da quelle e sotto quelle si nasconde. Quante altre infiammagioni della pleura, senza che il cuore anzi nemmeno il pericardio vi abbiano parte; e quante della membrana interna del ventre, del peritoneo, senza offesa di taluna delle tante viscere, che di quella membrana tutte in comune sono rivestite.

3. E però parendomi lodevole divisamento dei moderni Clinici, l'aver contemplato in generale il facile congiungimento, che anno insieme le malattie delle viscere e delle membrane, d'onde essi discorsero sotto un solo nome la frenitide e la cefalitied, e parimente la pleuritide e la peripneumonia, benche io non intenda, come nelle infiammagioni del capo preponessero le membrane considerando sotto il nome della frenitide la infiammagione eziando del cervello, dove al contrario nelle infiammagioni del

pet-

petto (1) nominarono la sola infiammagione dell' organo respiratorio, lasciata ogni speciale menzione della plauritide, commendando, io diceva, la temperanza da essi usata in mezzo a tanta farragine di nomi e di generi e di specie nosologiche, ò sovente dubitato, se questa congiunzione di infiammagioni delle membrane e delle viscere, che di quelle si avvluppano, meglio che essere voluta dalla medesimezza della natura, e degli esiti, e delle norme cliniche relative all' una affezione e all' altra, fosse comandata sino a questo giorno dalla mancanza dei segni idonei a poter distinguere partitamente le une dalle altre, che bene sogliono essere diverse nella grandezza almeno dei pericoli, e facilmente nella successione di altri mali, che spettano al giudizio ed all' opera dei Medici. Ne certo quei Scrittori medesimi di Clinica li quali trattarono sotto un nome istesso le infiammagioni delle meningi e del cervello, e della pleura e del polmone, usarono similmente descrivendo le infiammagioni del ventre, dove della peritonitide, e della epatitide, e della gastritide ec. scrissero separatamente; la quale diversità di metodo e di ordinamenti nosologici, se io non mi inganno, accusa manifestamente la imperfezione e la incertezza dei fondamenti, su i quali essi fabbricarono le loro divisioni della natura e della essenza dei mali, per quanto queste divisioni potevano chiarire le

(1) Cullen Synops. Nosol. Meth.

loro sedi, e i loro fini, e il loro trasmutamento, e più di ogni altra cosa le speciali indicazioni e metodi curativi. Si è parlato di un divario contemplabile tra le infiammagioni membranose e parenchimatose nella diversa patura dei polsi, che le accompagnavano, forti per lo più e vibrati nelle prime, cedevoli e molli per lo più nelle seconde: anche il dolore in quelle si è trovato più acuto; e sogliono altresì servire al giudizio delle viscere offese le funzioni speciali disordinate degli organi infiammati. Se questi nondimeno sieno tali segni, su i quali con tutta sicurezza riposi in tutti i casi il nostro giudizio, arbitreranno a dirlo quei Medici, dai quali furono studiati diligentemente gli infermi, allorchè vivevano, e furono contemplate accuratamente le sedi dei loro mali, poichè il loro destino superò il potere della nostr' Arte.

4. Sia dunque, perchè nello stato presente della Medicina non è sempre sicuro di poter formare sela Medicina non è sempre sicuro di poter formare separatamente una diagnosi certa delle sole membrane,
o delle viscere insieme infiammate, sia perchè è indubitato il collegamento in stato di sanità e di malattia tra le membrane e il tessuto dei parenchimi,
attorno ai quali esse si diffondono, io mi sono determinato trattare in un luogo medesimo le malattie
del pericardio e del cuore, quantunque forse non
tutte le affezioni del pericardio siano ugualmente
del cuore, come si diceva poc' anzi della pleura e
del polmone. Che se dalle viscere infiammate si do-

vesse argomentar sempre all' infiammamento delle membrane, non solo questo dovrebbe intendersi di quelle, che vestono esternamente i visceri offesi, ma di quelle per simile guisa, che penetrando profondamente, e da per tutto accompagnando i vasi rossi e bianchi, e le istesse produzioni dei nervi, intessono variamente di queste parti medesime le diverse sostanze dei visceri. In somma il tessuto membranosovascolare, che pure tutto, se potesse intieramente dispiegarsi in tutte le viscere, e in tutte le cavità del nostro corpo, non offrirebbe alla nostra vista, che una sola continuata membrana colla nostra cute esterna, la quale come ricuopre e cape dentro di se tutto il nostro corpo, così propagata e diffusa dentro di noi veste e contiene entro di se quasi in altrettante borse tutti gli interni macchinamenti della nostra vita, questo grande tessuto, io diceva, questo prodigioso organo cutaneo interno ed esterno. la cui composizione usi e poteri ed affezioni forse appena superficialmente mi sembrano essere venuti a notizia dei nostri più famosi Fisiologi e Clinici, io l' ò pure avanti alla mente da per tutto nei principii di tutte le nostre interne malattie, liberandomi per altro in questo luogo dalla necessità di narrare il complesso delle ragioni, che mi inducono a questo pensamento, e contento di proporre soltanto questo mio vedere nel solo aspetto di un dubbio, che potesse aversi, e calcolarsi utilissimamente nell' esercizio della Medicina.

14

5. Ora

5. Ora venendo senz' altro al mio assunto di parlate della infiammagione dei precordii, mi è necessario prima di ogni altra cosa rettificare o meglio correggere una mia proposizione detta (1) altrove, restituendo a Senac la veracità della citazione da lui fatta delle parole di Ippocrate, dalle quali quel dottissimo Anatomico e Medico aveva conghietturato, che il Greco maestro avesse conosciuto e descritto il prolasso del cuore ,, ad latur ,, Ne già da mo si era dubitato, che quella sentenza non si trovasse nei libri di Ippocrate, quale appunto Senac (2) l' aveva riportata: ma certo avendo io volto l' animo a quei luoghi, dove Ippocrate aveva parlato singolarmente del cuore, ogni mio ricercamento era stato vano, avegnache egli l'avesse adoperata per tutt' altro proponimento affatto diverso dalla narrativa dei mali del cuore. Deve dunque sapersi, che nelle Prenozioni (2) Coe, dove si descrive la infiammagione del polimone giunta alla sua maggiore intensione, Ippocrate prosiegue in questo modo ., Quod si totus pulmo una cum corde inflammetur, ut in latus procidat, resolvitur totus ager, jacetque frigidus et sensus expers, moritur autem secundum aut tertium diem agens: sin autem sine corde contigerit, idque minus, serius vitam finiunt, et quidam evadunt ,: sarà utile di osservare, che nel testo (4) avanti, facendosi ivi ancora-

<sup>(1)</sup> Vol. I. Præf. art. IX. (2) Lib. IV. cap. IV. (1) Cap. 16. de Pleur. et Perlpn. text. 32. edit. Duret.

<sup>(4)</sup> Text. 31. Lib. et cap. elt.

memoria delle peripneumonie più gravi, si era pur detto .. Ergo si vehementer inflammentur aorta, ut in latus incumbant, et corpus ea parte resolvitur, et costa exterior livore tegitur: hujusmodi autem peripneumonicos prisci vocabant sideratos: si autem non pragrandis inflammatio sit , ut lateri non insidant aorta , tota quidem parte hac facit dolorem , non tamen resolvantur , nec habent livores ... Dureto intese in questo luogo il nome delle aorte per i vasi bronchiali appoggiato alla autorità di Polluce, dalla quale chiaramente si scorge essere stati i bronchi similmente nominati e bronchi e aorte: ne altrimente si può intendere l'uso della voce aorta fatto da Ippocrate (1), dove descrivendo i tabidi seguita a dire , che la marcia in questi passava per le fauci, et aortas dictas, qua pulmonem et guttur coniungunt ,, : Galeno similmente sembra confermare questa significazione, d' onde forse Cornario per aorta translato , appendentes pulmonis partes ,.. Aristotele nondimeno citato da Gorreo (2) volle intendere sotto il nome di aorta la grande arteria, e in generale un recipiente del sangue ,, sanguinis conceptaculum ,; e Foesio anch' egli riferì (3) al nome di aorta la grande arteria ,, que ex sinistro cordis ventriculo exoritur, rammentando in favor suo un altro luogo di Galeno (4) differente dall'altro, che si è detto, dove il Medico di Pergamo sembra essere

<sup>(1)</sup> De Loc. in hom. (2) Defin. Med (3) Æconom. Ippoct. (4) De Usu Part. Lib. XVI.

perfettamente d'accordo intorno l'uso, che Aristotele aveva fatto di quella parola: contuttociò nella versione fatta da Foesio dei due luoghi di Ippocrate sopra riferiti si conosce, ch' egli si accostò al parere di Polluce, e posteriormente di Dureto, esprimendosi in questa guisa " Si quidem igitur suspensa utrimque pulmonis partes aorta dicta tanta inflammatione teneantur, ut ad latus adhareant, illa corporis parte resolutionem sentiunt Gr., e così pure nel testo 32 ,, Quibus autem una cum corde totus pulmo inflammatur, ut in latus incumbat, ii toto corpore nervorum resolutionem sentiunt , et sine sensu jacet ager frigidus ,. Ora anderebbe assai lungi dal vero, chi da questi luoghi argomentasse caduta o inclinazione fuori del loro luogo dei vasi bronchiali, o del polmone, o del cuore, che da Ippocrate si fosse voluta intendere; ivi egli intese a dire questa sola cosa, verissima siccome notissima, che la infiammagione del polmone talvolta arriva al segno, che sino con il cuore parrecipa la sua flogosi; e però, quanto vi è soggiunto della sua così intesa caduta sul lato, tutto vi è detto del solo polmone, come apparirà chiaro, a chiunque legga attentamente il contesto di quelle parole, e molto di più confrontandole col testo greco. Ne questo istesso, che vi si dice del polmone, deve interpretarsi per caduta o prolasso di questo viscere: dice Ippocrate, e dirà qualunque Medico abbia inciso il cadavere di un solo morto infiammato di polmoni che il polmone in questi esempli si vede enfiaro e disteso.

sino ad essere in contatto colla pleura, costale, dovendo sapersi, che la parola πλευζην, ε πλευρον pleura, come nei citati testi sono scritte, significano appunto in generale latus, lato, e in particolare costa: e così, dove si parla delle aorte infiammate la espressione greca we TE TOOKA SHOULD TOOK TO TASUOON non à propriamente altro significato fuor di questo ,, ut ,, pulmo ,, super apponatur super costas ,, o ,, super plearam, cioè sopra quella membrana, che cuopre le coste. La quale verissima osservazione del polmone infiammato, e del suo combaciarsi ed attaccarsi alla pleura, e che pure la sola dissezione anatomica poteva avere appreso ad . Ippocrate , qualunque cosa dicano in contrario i nemici dell' antica ragione, e Dio non voglia ancora della moderna, non puo essere posta in dubbio da nessuno. Seguitò ancora Ippocrate a dire, che pervenuta la infiammagione a tanta violenza, la morte degli infermi arriva prestissimo, e che sono spesso visibili nei loro cadaveri, e prima eziandio, che la termini la vita, alcune lividure nereggianti attraverso le coste, effetti per lo più della gangrena interna, che à occupato il polmore, e si è distesa, come può vedersi in tanti casi, a tutta la pleura costale : la quale esposizione delle cose, che sull'ultimo accadono ai peripneumonici, si truova replicata similmente nel libro De Diata Acut., dove di nuovo dei pleuritici, che finiscono di vivere stertorosi, e con respirazione sublime, vi è scritto whos maxime antiqui ictos (sideratos, calo, fulmine tacto) opinabantur,,, non solo per la celerità del loro morire, 1,3 red etiam, quia mortuorum conte livida conspicintur, veluti diverbiratorum.

Ne deve recar mataviglia, che questa sorte di infermi così giangrenati o mortificati nel polmone, come suol dirsi, restino prima di morire affatto privi di forza, ca guisa di paraltitici in tutto il corpo, e per le ragioni, che ciascheduno puo intendere da se facilmente, e perchè queste cose si vedono abbastanza frequenti al letto degli infermi. Ora dove è andato il prolasso del cuore? quanto è diverso, che il polmone si attacchi alla pleura, e il cuore si infiammi anch' esso, è che il cuore si sloghi, e cada sull'uno de suoi lati?

6. Incominciando a narrare li segni propri dei precerdii infiammati, e volendo io esporte quelle cose, che sono state da me vedute nel medicare, penso di non poter servire alla verità più rigorosamente, che riproducendo le parole medesime di P. Salio Diverso (1), tanto mi è sembrato, che li mici malti fossero perfettamente simili a quelli, dei quali l'eccellente Italiano ci lascio descritta la immagine nel modo, che segue "Ad agryanter accedent vidi non-nullo febri acuta detineri, ad quam inquietudo magna ingentque titis conse puebatur, et cettra, qua febrer ardenter comitari salent: in hir spyratio frequent admodum et celerit erat; in thorace maximum adriat incendium et celerit erat; in thorace maximum adriat incendium et celerit erat; in thorace maximum adriat incendium.

(1) De Affect, Partie, De Affect, Membran, intersepient, et Pericard.

dium, ut frigidum aerem inspirare desiderarent, et calidum spiritum reflarent: nullus in thorace affligebat dolor insignis, præterquam ad sternum, ubi angustiam et offendiculum quodam in inspirando potiusquam dolorem persentiebant: tussis in omnibus fuit, ut in aliquibus, sicca in principio, que postea subsequebatur humida; que per tussim excernebantur, erant colorata, vel rubra, vel flava, plurima tamen flavi coloris, paucissima rubei vidi : pulsus in cunctis erat, qualis pleuriticorum esse solet; ut si dolorem lateris habuissent, cerso pleuritide laborare judicari potuissent . Hac omnia considerans, videlicet febrim acutam, incendium in thorace, spirationem frequentem, offendiculum illud ad sternon, tussim cum sputis coloratis, pulsus duritiem &c. Caterum an magis afficiantur vel pericardium, vel membrana, hoc ex subsequentibus habeatur: affecto enim magis pericardio, urgente morbo, syncopa aliqua nonnumquam contingunt, et astuationes ingentes accedunt, quoniam inflammatio cor ipsum fere contangit . , La continuata implacidezza di questi infermi, e la perpetua loro agitazione. per quanto ò potuto conoscere dalla mia propria osservazione, è molto maggiore di quello, che potrebbe argomentarsi dalle parole di Salio: la respirazione nel numero maggiore è impossibile, o almeno sommamente difficile nella giacitura loro supina: e però sono obbligati a stare col capo e col tronco alquanto alto, e quasi per metà seduti a guisa di asmatici; anno le urine scarse ed assai colorite, il ventre chiuso; li vasi sanguigni del collo sono gonfii, e

battono con molta forza; il polso del carpo sinistro è ancora più frequente, e meno regolare del polso del carpo destro; per ultimo la faccia è per lo più enfiata e rubiconda, ed altre volte livida, e frequentemente più da un lato, che da un altro; gli occhi. come nella maggior parte degli altri cardiaci, anno spesso un certo bianco e lucido più dell' ordinario. e sovente ancora sono umidi. Li principii della malartia sono irregolarmente accompagnati da rigori di freddo, e da accensioni repentine, e da smanie di caldo; in alcuni de miei malati verso la terza giornata comparve il delirio, minacciavano e proferivano molte parole, il lore aspetto era come dei frenitici , ricusavano costantemente di bere ; in questo intervallo della malattia li polsi erano meno agitati, e meno celeri, e quasi parevano essere senza febbre. e nello stato naturale: la temperatura della cute oltrepassava di poco il calore dei sani; questi parossismi di frenitide e di idrofobia avevano una qualche oscura periodicità nelle successive giornate; in alcune ore erano abbastanza tranquilli, è fuori del senso di angustia, e di peso, che mai mancava verso la metà del sterno, talvolta accompagnato da qualche apparenza di punta pleuritica, per lo più al lato destro, e fuori della tosse piúttosto frequente e secca, notevano essere creduti prossimi alla sanità; poscia quasi improvviso, e come poteva dirsi in aspetto di sorprendere gli astanti, ritornavano a delirare, e ricadevano di nuovo nello stato, che sopra si è descritto, ed era mestieri obbligarli al letto colla forza. In fine in altri lo stomaco fu inquieto, ed alcuni vomitarono, mentre in altri gli sforzi. fatti per vomitare riuscirono vani.

7. Altrove (1) fu detto, come Salio volesse per se tutto il merito di avere il primo dimostrata ai Medici questa malattia, che veramente da lui si intese per sola descrizione della infiammagione del pericardio, e del mediastino, ma che certamente è del pari comune agli infiammati acuti di cuore: ma la pretensione di Salio non può sostenersi nella nostra Istoria, per essere questi mali di antichissima ricordanza, forse dei tempi di Ippocrate; e molto più fondatamente della età di Aretco, e certamente di quella di Avenzoar: ma Salio bensì, il quale superò tutti gli altri nella descrizione, che egli ne fece, potè esservi condocto dal caso a ravvisarli per la prima volta colla incisione dei cadaveri, senza che egli ne avesse appresa notizia da nessun altro Medico a lui anteriore. E in questa guisa appunto egli narra essergli accaduto anatomizzando nella sua prima gioventù il cadavere di un nobile Genovese morto in nona giornata dopo qualche inaspettata sincope, e nel tempo della speranza maggiore de' suoi Medici per il notabile alleviamento dei segni tutti della malattia: avendo però le sincopi generato qualche sospetto di veleno, si venne alla sezione del cada-

<sup>(</sup>s) Lib. I. Pref. arg. XII. e XVIII. e Lib. II. P. I. Pref. art, VIHa e XII.

vere, nel quale comparve un esteso, tumore infiammatorio, che dal mediastino si estendeva al pericardio: non vi è soggiunta una sola parola dello stato, nel quale si trovava il cuore. Gugl. Rondelezio, che certo di età, e forse ancora di epoca nell' aver scritto della natura di questi mali, andò avanti di Salio, soggiunse fra i segni di questa sorte di infiammati la palpitazione, e la tossetta (1) , tussiculam ,, e in generale tutti i sintomi della peripneuomnia, dallo stato della quale i pericarditici in questo solo per suo avviso erano distinti, per un grado di pena minore nel respirare, e perche li pericarditici meno dei peripneumonici erano ristorati dallo sputare frequente e copioso, che essi fanno: vi parla anch' egli di calore interno fortissimo, e di febbre grandissima, e di trafiggitura eziandio di lato o di costa, che vi si accompagna, citando in conferma delle cose da lui discorse la sezione del cadavere di un gentiluomo, che aveva il cuore tutto circondato e corroso di sanie: e seguita a dire, che questa malattia è tra le più rare, e dalla quale pochissimi scampano: termina descrivendo una specie di carditide cronica preceduta da palpiti, che finisce colla atrofia, e colla consunzione dell' infermo. Altrove (2) si fece parola di Avenzoar, il quale narrando accuratamente questo male, come da lui medesimo era stato sofferto, vi parlò anch' egli di sete fortissima, e di anelito frequente, è picco-

<sup>(1)</sup> De Cognos. Morb. Cap. 10. (1) Lib. 1. Pref. art. XVIII.

colo, e di sommo desiderio, che prende gli infermi' di aria fresca e rinnovata per mitigare l'incendio interno, che gli abbruccia: nell'avanzarsi della sua infermità Avenzoar ebbe la ragione turbata, e gli parea vedere intorno al suo letto degli oggetti, che non vi erano.

8. Il Bolognese Giuseppe Girotti di 73 anni, di abito di corpo lodevole, morto in sesta giornata nella Sala Clinica, sono cinque anni, nel mese di aprile col pericardio ingrossato ed assai rubicondo ripieno di una quantità abbondante di marcia, e col cuore sparso nella sua superficie di piccoli tubercoli inparte suppurati ed ulcerati, e con dilatamento notevole dell' orecchietta destra, e in generale di tutti lì tronchi sanguigni così arteriosi come venosi, era stato assalito improvvisamente cinque giorni avanti da leggieri brividi, e dopo da calore non tanto gagliardo, da forte dolore al destro lato del torace, da tosse, e da respirazione difficile; trasportato sul finire della quinta giornata nella Scuola di Clinica decombeva supino, ma col corpo e colle estremità portate irregolarmente sul letto e con disposizioni frenitiche: la sua faccia era intensamente colorata : il bianco de' suoi occhi era assai nitido: la lingua era coperta di una crosta secca e giallastra, la respirazione rara e difficile : tossiva quasi senza interruzione , ma con una tosse profonda, mandando sputi semplicemente catarrali, e mucosi: la cute era secca e assai calda, li polsi deboli frequenti e irregolari, e an-Part. II. che

che intermittenti : accusava un dolore ottuso e gravativo sotto lo sterno che si estendeva sotto la mammella destra, e con un senso quasi di sobollimento di materie nella cavità del torace: si lagnava di sete grandissima, e di gravezza di capo, ne rispondeva sempre bene alle domande; il bassoventre era teso; mancava di scarichi da due giorni. Dopo venti ore appena fatto comatoso e freddo nelle estremita. e perdute affatto le forze passò al numero dei più: anche il polmone destro era tutto attaccato alle coste, ed il polmone di quella parte assai gonfio era coperto di macchie rossigne e livide. Un contadino di 25 anni di età, assai robusto, e che aveva condotto sempre una vita molto esercitata, avendo fatto frettolosamente un lungo cammino a piedi sul finire del marzo fu subitamente preso in vicinanza della sera da freddo assai sensibile nelle estremità, e lungo il dorso: si trovò quasi nel momento istesso privo di forze, e fu obbligato di coricarsi in letto, dove nella notte susseguente fu assalito dà un senso di brucciore così vivo nel mezzo al petto, ch' egli sentiva ardersi internamente, come se in quel luogo fossero versare delle braccia ardenti: la sete ed uno stimolo continuo di tosse comparvero nel momento medesimo, e così passò tutto il giorno appresso sino alla mattina della seconda giornata, nella quale con molto patimento di viaggio, e sepra un carro venne depositato nello Spedale : la sua faccia era nerastra ed enfiata un tamente al collo, gli occhi lagrimosi e tinti di giallo, tossiva ogni momento spu-

tando appena qualche poco di saliva: la sua lingua era nera e secca; e mostrando avere una sete inestinguibile appena egli inghiottiva qualche poco di acqua temendo quasi essere soffocato, e lagnandosi, che quella quantunque fredda nel suo passaggio per le fauci accrescesse l'interno fuoco, dal quale si sentiva divorato, e gli troncasse affatto il respiro, e però la rigettava da se con tutta la forza, e ritornava nondimeno subito dopo a chiederla di nuovo e appena bagnata la lingua, ritornava di nuovo similmente a ricusarla: il calore della sua cute, quantunque fosse alquanto umida, era assai considerabile: il basso ventre era teso, le urine scarsissime e acquose, ne dal principio della malattia aveva scaricato il ventre: in letto si moveva con difficoltà, e vi giaceva a guisa di un uomo interamente privato di · forze; propriamente non aveva dolore in nessun luogo, ma al senso di fiamma, che egli accusava nel torace, quello ancora si uni presto di un peso insoffribile, che tanto più gli accresceva la difficoltà di respirare: ed in qualunque modo egli si sollevasse col capo e col tronco, gli bisognava coricarsi di nuovo sempre per l'oppressione, che in vicinanza della cartilagine mucronata gli diveniva insopportabile. Dopo la terza giornata li suoi polsi parevano quelli di un sano, tanto essi erano ordinati nella frequenza, e nella battuta, e poteva quasi dirsi senza febbre, quantunque fino a tutta la quinta giornata egli avesse replicati parossismi frenitici con subite e

gravi minaccie contro degli astanti: ritornava per altro nell' intervallo di poche ore all' uso perfetto della ragione: li sintomi sopra descritti seguitarono senza veruna apparenza di meglio sino al principio del sesto giorno, nel quale perduti affatto i sensi, e son, nolento e gelato nelle estremità morl a guisa di soffocato: dal ventre non uscì mai cosa alcuna che fosse osservabile, e nemmeno dalla vescica e dalle fauci, Nel suo torace li polmoni erano gangrenati: il pericardio tutto ripieno di minutissimi vasi rossi era enormemente disteso da una grande quantità d' acqua alquanto rossigna: il cuore era tutto di un rosso assai vivo, e di una durezza insolita, i vasi coronarii molto gonfii, l' orecchietta destra alquanto dilatata, l' aorta similmente tutta rubiconda nella sua membrana interna ed esterna: il fegato era tutto attaccato superiormente al diafragma; la sua mole però, siccome quella della milza, era, come suol vedersi naturalmente: gli intestini erano tutti rubicondi, il colon trasverso assai gonfio e disteso da grande quantità di scibale. Quel falegname, che trasportato in quinta giornata nell' Ospizio Clinico, e morto nel principiare della sesta, aveva il polmone destro molto consistente, e di un color rosso cupo e il pericardio colorato vivamente e assai disteso e resistente al taglio, e pieno d' acqua d' una tinta gialla, ed il cuore tutto coperto di macchie bianche, quasi di trasudamento fibrinoso , avendo pure intiera libertà della sua mente, quando lo interrogai del

suo male, dopo essere stato assalito da principio da freddo molto intenso, accusava un ardore insopportabile nel petto, ed un forte dolote sotto lo sterno, enssiva frequentemente, aveva la lingua secca ed annerita, era sitibondo, la sua respirazione breve ed intercisa, ed il suo polso piccolo e frequentissimo, la faccia livida, li suoi estremi freddi, si moveva continuamente, e non trovava riposo in nessuna parte: poche ore prima della morte delirò, gli uscirono molte materie fluide, e puzzolenti dal ventre, e morà in un momento senza, che nessuno se ne accorgesse. Questo infermo mi richiamò alla mente la verità delle parole di Ippocrate espresse nelle Prenozioni, (1) e replicate similmente nel Prorettico. "Dolor pectori affixus pestiferus : superveniente acuta febre crudeliter moriuntar ,. Il pericardio era ingrossato, e di una tessitura molto più compatta dell' ordinario con poca acqua sanguigna della sua cavità, ed il cuore tutto coperto di grasso, coi vasi coronarii molto distesi, e fortemente iniettati fino alle più piccole diramazioni, col polmone destro di una sostanza simile al fegato, nella vecchia Bolognese, filatrice di mestiere, morta nella nona giornata : nei due giorni che sopravvisse nella Sala Clinica, le sue funzioni intellettuali erano turbate, rispondeva confusamente, la faccia era molto accesa, gli occhi lagrimosi, la pupilla molto contratta, lingua arida, con afte intorno

(s) De Dors. et Lumb. affect. Edit, Duret.

no ai labbri, sete gagliarda, tosse frequente, con escreati scarsi, densi, strisciati di sangue, respiro turbato, ma non però molto difficile, dolore ad ambi i lati verso le ultime coste spurie, polsi molli, celeri, e intermittenti, cute secca e quasi coriacea, somma prostrazione di forze. Chi aveva un ampia raccolta di marcie nel mediastino, e i polmoni, e la pleura costale, e il pericardio tutti fortemente insieme attaccati, intanto che non si potessero separare senza lacerazione, e morì nella ottava giornata, appena dodici ore dopo, ch' egli era stato trasportato nella Sala Clinica, nel fiore della sua età, e robusto assai nella persona, dopo intensi brividi e tremori universali, dai quali cominciò la sua malattia, ebbe un dolore fortissimo al destro lato del torace, il respiro sommamente difficile, minaccie frenitiche, tosse frequentissima da principio secca, in seguito con sputi densi e nerastri, lingua arida, fauci assai rosse, e sommo abbattimento di forze. La Maria Valmori di 52 anni, filatrice di mestiere, ammessa nell' Ospizio Clinico nel marzo dell' anno presente, di buon abito di persona, fu assalita da principio da freddo gagliardo, da somma debolezza ne' suoi movimenti muscolari, da respirazione assai difficile, e da una smania, che non sapeva descrivere : venuta allo Spedale . nel principio del terzo giorno dimostrò le funzioni della mente affatto libere, faccia molto accesa principalmente alla parte destra, occhi scintillanti, dolor forte di capo, molta sete, lingua biancastra ed

umi-

umida, stomaco inquieto, senso di vivo brucciore lungo la trachea, dolor pungente alla regione del cuore, respirazione affannosa, e sovente sospirosa, tosse frequentissima, sputi mucosi e striati di sangue, decubito difficile sul destro lato, palpitazioni di cuore, polsi frequenti irregolari, ed intermittenti, cute secca e molto calda, l'addome gonfio e teso. lo seguiterò narrando nel capitolo, che segue, altre osservabili apparenze proprie di questo genere di malati.

## CAPO V.

Dei Pericarditici , e Carditici Anginori .

t. Tutte le speciali enumerazioni dei segni proprii di ciascheduna malattia soggiaciono in mezzo alla moltitudine dei casi a questo pericolo, che per la complicanza di altri mali, che si associano alla malattia essenziale per mero consentimento di parti, o per singolari e proprie disposizioni già prima esistenati in quei corpi, o per alcune circostanze proprie delle stagioni, e dei tempi, nei quali cadono le malattie, o per le norme tenute enl medicare, tante nuove cose si congiungano all'apparecchio dei soliti sintomi, o tante altre al contrario si oscurino, o manchino intieramente, tanto che si muti l'aspetto della malattia, e si smarrisca ogni via al Medico di

ter distinguere ciò, che è caratteristico della malattia principale, da ciò che è sopravvenuto per caso, e fuori delle ordinarie regole. E di queste sembianze tanto prodigiosamente variate di un male istesso crescendo a dismisura la farragine delle specie nosologiche, per simile guisa cresce l'opera, e la difficoltà dell'[Arte; e sovente si perde il frutto dei lavori più squisiti di Medicina per il solo dubbio di farne la giusta applicazione ad un caso piuttosto, che ad un altro. La istoria dei segni delle malattie bisogna tuttavia di lunga meditazione, e di supplimenti, e di correzioni senza numero: e la separazione di ciò, che è certamente essenziale della diagnosi, che si ricerca, da quello, che sopravviene per caso, ed è fuori della essenza della malattia, temo io, che non sia possibile fino a questo momento poterlo imparare da nessun libro scritto, ma bensì dalla sola attenta e lunga meditazione al letto degl' infermi; e temo di più, che questo frutto, che è il più prezioso di tutti gli altri, che si possono raccogliere dalla nostra pratica, non sia possibile di trasmetterlo in beneficio di quelli, che verranno dopo di noi, con nessun nostro privato insegnamento: il criterio della nostt' Arte si forma col solo uso, e mancano a noi i segni figurativi delle parole per crearlo negli altri, e comunicarlo fuori di noi.

 E però non sarà maraviglia, se alli segni della infiammagione acuta dei precordii mentovati da Salio, e che mi sembrano essere principalmente la im-

placidezza e smania dell' infermo, che non si può descrivere, senso di ardore, e di pena interna sotto lo sterno, effendiculum di Salio, espresso da alcuni infermi col paragone di una gravezza insopportabile, , quam centum quasi libris innitentibus comparabat, come Doeveren scrisse del suo malato, che pure non sembra, che fosse carditico, celere e breve respiro, diverso però da quello dei pleuritici e dei peripneumonici, subito abbattimento e mancanza di forze, tosse fregnente piccola e piuttosto secca, sembianze frenitiche passaggere, piressia infine di tipo sovente irregolare, se a questi segni, io dissi, furono aggiunti da altri Medici, ed io stesso vidi associarsi intermittenza di polsi, palpitazioni, deliquii, dolori pungenti e forti all' uno dei lati o ad amendue, e così ancora ai lombi, ardore di fauci, sete inestinguibile, aridità di lingua, e molte altre significazioni proprie degli infiammati. E bene deve lodarsi la diligenza di quei Scrittori, che narrando genuinamente la istoria dei loro infermi conservarono alla nostra memoria alcune particolarità da essi vedute, le quali comunque verificate in pochi esempli nondimeno servono ad estendere mirabilmente la istoria patologico-clinica, e offerendo alla nostra meditazione sempre nuovi e variati consentimenti, e reciprocanze di azioni dei nostri organi ci incaminano a grande nostro conforto a contemplare sempre più da vicino quella unità di principii e di dottrinamenti, che può sola reggere la nostra mente nella arduità della nostra Scienza. E però fu da noi altrove (1) degnamente lodato il chiarissimo Sig. Barone di Covisarr per la memoria da lui fatta di una subitanea fusione di un occhio occorsa nel breve intervallo di una carditide acuta nata da cagione esterna, la quale istoria da noi u ornata di nuovi fatti tendenti a provare, come alcuai vizii di cuore provenienti da cagioni interne si congiungono con offese gravissime della vista: siscome ancora per la narrativa, che il Cel. Architoro soggiunse di un cardiaco suicida; la quale molestia intollerabile di vivere propria di taluno di questi mistrabili, e che benissimo si conviene con quella agitazione smaniosa pur ora descritta similmente nei carditei acuti, fu da noi similmente chiarita con altri antichi, e nuovi esempli.

3. Nessuno per altro, ch'io sappia, à fatto fin ora distinta menzione dei sintomi anginosi, li quali non solo si uniscono ai segni proprii del cuore infiammato, ma bensì li nascondono quasi affatto sotto il solo apparecchio anginoso: e appena io stesso avrei ardito richiamare l'attenzione dei Medici alla singolarità di questi fatti, che pure sono forse di antichissima ed obbliata ricordanza, e che più volte io stesso aveva notato nel corso de' miei infermi, senza per altro attribuire a questo genere di osservazioni tutto il peso, che potevano metitare, prima che l'egregio Chirurgo Sig. Francesco Pelizo dimorante in

(s) Lib. II. P. I. Cap. IX. e X.

Spilimbergo, Dipartimento del Tagliamento, mi comunicasse per lettera l'istoria, che subito incomincio a dire. Un Contadino nativo di Porto Gruaro di età oltre li 60, anni, trovandosi per caso in Spilimbergo vi fu colto improvviso da gagliarda febbre, deglutizione difficile, e somma difficoltà nell'aprire la bocca, per la quale ne allora, e neppure nei pochi giorni, che sopravvisse, su possibile potere osservare lo stato delle fauci. In ogni modo, poichè la malattia pareva di assoluta spettanza alle infiammatorie, gli fu subito cavato copiosamente sangue, e di nnovo il secondo giorno, crescendo i sintomi riferiti nel primo: furono applicate bagnature tiepide alle estremità, e dei mollitivi intorno al collo, e adoperate frequenti bibite rinfrescanti e purgative : il terzo e quarto giorno la febbre insisteva maggiormente, la respirazione era affannosa, il dolore alle fauci grandissimo: nel sesto e settimo giorno la forza del polso era alquanto diminuita, ma la deglutizione era sempre stentata, e il dolore alla gola si manteneva assai forte: l' ottava giornata i polsi erano abbassati ancora di più; e allora comparve repentinamente una gonfiezza notabile alla parotide destra, la quale per altro si dissipò nell' istesso giorno: la malattia terminò colla morte nella decima giornata. Esaminate le fauci colla sezione del cadavere non vi fu trovata la più piccola traccia di flogosi: solo si vide uscire dalla trachea alquanto siero mescolato a qualche sembianza di marcia; la pleura costale, e

la superficie dei polmoni non erano che leggiermente infiammate: ma il mediastino, e il diafragma, e la parte superiore dello stomaco, e la convessità del fegato, che era molto voluminoso, lo erano assai di più; non pertanto la malattia principale si nascondeva nei precordii, il pericardio ingrossato e indurito era pieno di una abbondate materia saniosa e fetente; la sostanza del cuore poteva dirsi affatto disorganizzata; era molto piccolo, e la sua membrana esterna totalmente distrutta, e la sua superficie tutta esulcerata; le pareti di amendue li ventricoli erano internamente coperte da una escara gangrenosa ripiena di una sostanza cotennosa a guisa di pseudo-membrana , la quale si trovò ancora dentro l'aorta e nei vasi coronarii, e in quelli del polmone, che erano molto distesi, e nella cava: tutti questi vasi in vicinanza del cuore erano vivamente rubicondi ed infiammati.

4. Questa singolare e memorabile osservazione prevenne in Bologna con lettera dei 3. gennajo 1810, quando nel giorno ti. febbraro dell' anno istesso fu ricevuta nella Sala Clinica sotto l'assistenza dell' egregio giovane Sig. Dott. Alessandrini la Maria Maccaferri Bolognese di anni 63, tessistrice di mestiere: vissuta sana la maggior parte della sua vita era stata, 20 anni prima, assalita da forte angina, dalla quale si era perfettamente risanata; nove anni appresso fu soggetta per molti mesi ad un lungo corso di febbri periodiche con tipo vario di terzane, e di

quar-

quartane, e fu dopo averle superate coll' uso della china principalmente, che incominciò ad essere molestata ad intervalli più o meno lunghi da tremori agli arti inferiori, da lei chiamati col nome di convulsioni: e queste nel mese avanti, che si trasferisse nello Spedale, erano ritornate più pericolose e più forti del solito fino a farla cadere in terra subitamente priva dei sensi. Non molti giorni dopo venne assalita da brividi, che si rinnovarono il giorno dopo verso la sera, susseguiti da intenso calore, e dolore acerbissimo alle fauci, e somma difficoltà di inghiortire: continuarono le cose istesse ancora nel terzo giorno, con sopra più sudori profusi per tutto il corpo; fu nel quarto giorno trasportata allo Spedale, le funzioni della mente erano affatto libere, quantunque fosse molto inclinata a dormire, e si lagnasse di peso e dolore nel capo, singolarmente nel vertice: la sua faccia era di nn rosso cupo, le fauci le dolevano aspramente, le parotidi erano gonfie, le tonsille e l' uvola erano rosseggianti, e come infuocate, la respirazione difficile a similitudine degli anginosi, e parimente la voce stentata e bassa; non vi eta tosse, qualunque sostanza o liquida o solida era impedita dal discendere per l'esofago; lo stomaco era quieto, li polsi febbrili, ma non molto, la cute poco lontana dal calor naturale, non urinava, l' alvo mandava sovente delle materie sottili , veniva sovente presa da brividi in tutta la persona: fu giudicata un angina faringea con qualche interessa-

mento della laringe: fino alla settima giornata, nella quale mort, seguitò presso a poco l'aspetto istesso della malattia, li polsi furono varii, ed irregolari, le sopragiunse nella quinta giornata un forte dolore al dorso, le forze furono presto perdute; prima della sesta era comatosa, e riscossa dal suo sopore delirava; allora inghiottiva con minore difficoltà, le separazioni dal ventre e dalla vescica divennero copiose, e involontarie, li polsi piccoli e tremuli, gli estremi del corpo freddi, la sua faccia si fece di moribonda: morì prima, che la settima giornata fosse compita. Nel cadavere la superficie del polmone in molti luoghi attaccata alla pleura fu veduta tutta suppurata: 'il pericardio era insignemente ingrossato, e la sua faccia interna disugale, e sparsa di piccoli solchi e di una minuta granulazione; e simile alla superficie interna di un ascesso: il suo volume assai grande conteneva molta quantità di un . liquido biancastro, di colore e di consistenza simile alla marcia: il cuore era di un colore biancastro. come di una carne lessata; anche la sua superficie esterna era granellosa e suppurara, e nondimeno la sua tessitura era molto consistente, quantunque tagliato, la fibra carnosa paresse esservi molto scarsa paragonata ad una sostanza bianca e pinguedinosa, che però non era vero adipe, ma bensì una speciale degenerazione del tessuto carnoso, veduta altre volte nel cuore, e descritta fra gli altri dal Sig. Corvisart : il solo ventricolo sinistro serbava la sua tessitura, e il colore della sua càrne: la cavità interna dei ventricoli era piena di coaguli, le orecchiette e li tronchi venosi erano poco alterati, l'
orificio aortico tutto munito intorno di una grossacartilagine, le pareti dell' aorta dense, e alquanto
dilatate, e raggiate di striscie tosse per tutto l'arco
dell' arteria: il fegato, quantunque collocato e spinto alquanto in alto, appena agguagliava la sua mole
ordinaria; era per altro pallido e duro, la vescichetta del fiele gonfia di molta bile gialla aveva all'
esterno una grossa idatide pendente; la milza e lo
stomàco niente cangiati dallo stato loro naturale;
gli intestini distesi ed enfiati da molta aria.

5. Questi fatti così persuasivi, e così vicini l'uno all' altro servirono a farmi intendere con minor difficoltà quella disfigia dolorosissima da me altre volte volte veduta in altri carditici acuti, la quale pèrò mi parve di indole diversagda quella speciale molestia di stomaco da noi altreve discoussa (1), dove si trattò dei, Stomachiei Cardiaci. E mi piace tra gli altri qui recarne un esempio, che visto da me per la prima volta distrasse la mia mente lungi dalla diagnosi, che doveva istituirsi, e della quale troppo tardi mi ammaestrò la sola sezione del cadavere. Eduardo Cocchi Bolognese, di 36 anni, canepino di mesticre, smodato bevitore di vino e di liquori spiritosi, stato già altre volte peripneumonico, nell'apri-

(1) Lib. 3. P. II.

le dell' anno 1805, dopo avere placidamente dormito la maggior parte della notte si svegliò subitamente assalito da freddo e tremito fortissimo in tutto il corpo, e dopo da calore ardentissimo e dolor profondo sotto la cartilagine xifoide, e nella parte destra del torace e precisamente fra la quarta e sesta costa vera, con vomito copioso e continuo, con tosse frequentissima, dolore acuto di capo, smania e inquietudine e successivo vaniloquio. Dopo alquante ore cessò il vomito, ma poco dopo ritornò un altra volta con brucciore assai vivo nell' esofago, qualunque cosa egli volesse introdurvi, fosse ancora una sola goccia d' acqua: anche la trachez era dolente, e pareva essere infiammata, e. sì, che gli divenne doloroso il respirare: nessuna cosa osservabile compariva all' esterno, ne di più si vedeva osservate le fauci internamente. Rimasto per cinque giorni tra le mani di un Cerusico prese molt' olio per bocca, e gli fu copiosamente cavato sangue, e il vomito era cessato quasi intieramente: ma la febbre innaspriva di più, e così la tosse, la difficoltà di respirare, e di inghiottire, il dolor di capo senza requie con d'sposizioni frenitiche, e con ardore insopportabile, che dall' interno del torace sotto lo sterno si propagava alle fauci con perdita notevolissima di forze: ridotto a questo precipizio, come spessissimo avviene, si pensò per ultimo collocarlo nello Spedale, dove da me fu consegnato al Sig. Dott. Rizzardi Bolognese, allora studente di Medicina; che raccolse diligentemente dalla famiglia dell' infermo e dal Cerusico le cose qui riportate. La sua faccia era allora assai pallida, gli occhi lagrimosi e turbati, era inquietissimo con cefalalgia, sete grande, tosse, sputi scarsi tinti di giallo e di rosso, respiro breve, parlava difficilmente e con suoni confusi, ma inghiottiva ancora più d'fficilmente: la lingua era umida e bianca, il calor della cute quasi naturale, polsi celeti , piccoli disuguali, e qualche volta intermittenti; si discuopriva continuamente il petto, ne poteva tollerare il peso non grave delle coltri; si alzava ogni momento su il letto, poi subito ritornava a coricarsi, e di nuovo voleva discendere in terra: nella notte era stato agitato da fantasmi, e da spettri, che lo avevano incredibilmente atterrito: e così crescendo continuamente il suo turbamento e la difficoltà di respirare, e di inghiottire dopo 20 ore appena, da che era stato ricevuto nell' Ospizio Clinico; defforme a vedersi nella faccia, e tutto bagnato da un suder freddo universale miseramente mort. Io aveva immaginato un guastamento assai grande ne' suoi polmoni, e questi erano bensì congiunti alla pleura in molti luoghi, coperti nella parte loro poteriore da una falsa membrana, e parevano ancora in qualche luogo suppurati : ma in ogni modo erano assaí lontani dalle solite sembianze di gonfiezza di lividore, o durezza solita vedersi nei pulmonici; erano al contrario molli e cedevoli, quantunque spinti assai in alto dalla mole delle sottoposte viscere, e dalla Part. II.

forma non regolare, che ancora nel vivo si era osservata, del toraco. Ma il pericardio, quantunque nulla avesse di osservabile nel suo tessuto, era tutto gonfio e disteso per la copia di una sanie sottile, nella quale era immetso il cuorei assai cresciuto di mole, e manifestamente ulecrato in tutta la sua superficie: il tessuto dei vasi era tutto rubicondo e sparso di minutissimi vasi rossi: l'orecchietta anteniore molto dilatta, e così l'arteria pulmonare, che nel suo calibro superava di gran lungo l'aorta: anche il diafragma era infiammato, e tutto si vedeva attaccato al fegato infiammato, nel cutto si vedeva attaccato al fegato infiammato, e tutto si vedeva vasto: anche lo stomaco internamente ed esternamente era tutto vivamente colorato, e similmente la superficie di tuttre le intestine.

6. E' molto facile, che la disfagia ed il vomito mentovati in quest' ultimo esempio fossero cagiomati dalla infiammagione dello stomaco, la quale si accese forse nel tempo medesimo con quella del fegato e del diafragma unitamente a 'quella del cuore: tra le quali infiammagioni tutte grandissime e periocolsissime forte l' organo più di tutti gli altri predisposto ab antico a pruovarne le offese può sospicarsi, che fosse il fegato già indisposto dai prima tempi della vita, come per le ragioni da noi dette nel primo di questi libri si poteva argomentare dalle forme rachitiche proprie di equel soggetto, e molto di più dalle abitudini, che gil futrono solite di abusare il vino e le bevande spiritose. E però la disfagia

words Cook

e li sintomi anginosi può credersi in questo esempio. che avessero origine unicamente dalla flogosi, chedal fegato e dal diafragma si comunicò al ventricolo, ed al tubo alimentare, senza che la carditide, che ivi si conobbe chiarissimamente, vi avesse nessuna parte: il cuore si sarebbe egli infiammato per mero consentimento coi vasi del fegato? certo il maggiot disordine del cuore si ritrovò nelle sue cavità anteriori : e taluno di questi casi contemplato da Areteo avrebbe ampiamente confermato il suo detto che il fegato anch' esso era il principio di grandi infiammagioni delle nostre viscere : E così discorrendo, le sembianze anginose di quest' ultimo infermo dovrebbero essere separate dalla carditide, alla quale non furono unite, se non che per mera corrispondenza collo stomaco e col fegato infiammato: se pure quelle forse non furono assolutamente le prime di tutte le altre, d' onde il processo infiammatorio si diffuse al tubo alimentare, e da questo si propagò al fegato, il quale data la opportunità alla infiammagione di tutti questi luoghi seguitò a propagarlo al diafragma, ed al cuore. In ogni modo o poiche le malattie del basso ventre si congiungono tanto spesso a quelle, delle quali si parla, gioverà averne fatto memoria per indagare più da vicino in altri casi li segni proprii del cuore infiammato separandoli da quelli di altre viscere, che per mero accidente fossero anch' esse congiuntamente offese. Così pare, che dovrà dirsi alcune volte dei segni anginosi soliti congiungersi alla peripneumonia ed alla bronchitide meglio, che alla pericarditide, ed alla carditide: dissi in alcuni casi, sembrando pure, che li sintomi dell' angina sieno comparsi ancora, dove la infiammagione della pleura e del polmone erano in grado assai mite, essendo al contrario assai manifesta quella del cuore. Nel corriere a piedi, il quale andava frequentemente da Imola a Bologna, e all' incontro, menzionato da Morgagni il male, che in pochi giorni lo condusse a morire, incominciò da un reuma grave alle fauci (1) .. rheumate ad fauces gravi , : negli ultimi giorni per altro non si parlò più di mal di gola , ma bensì di atrocissimo dolore alla spina, che gli sembrava, gli fosse divisa per metà; e fu il solo Valsalva tra gli altri Medici, che videro quell' infermo, che lo giudicasse malato nel torace, mentre gli altri lo pensavano infermo nel ventre: morì nello Spedale in tre o quattro giorni. Li vasi della pleura , magis quam soleant, rubebant, nec multo id tamen ,, vi era dell'acqua nella cavità del torace con qualche filamento fibrinoso, che vi nuotava: nulla vi è detto dello stato dei polmoni: il pericardio anch' esso era pienissimo d'acqua, l' api- . ce del cuore era molto più rosso del solito, e pareva , che fosse stato alcun poco infiammato. In quest' esempio, se vi fu flogosi di precordii, fuori delle sembianze anginose, non vi è detto altro segno di quel-

<sup>(1)</sup> Epist, soat, med. XVI, art. 40

quelli, che sopra abbiamo discorso, che la sola smania ed inquietudine di tutta la persona, espressa da Morgagni, come sembra, con quelle parole, surgere quasi abiturus sape voluit ,; ma forse in quel soggetto poteva argomentarsi di più qualche grave affezione della midolla spinale, e qualche idrospinitide; e bene molt' acqua si vide similmente versata fra la dura e la pia madre, la quale ultima diede segni chiarissimi di essere stata infiammata: la quale osservazione vuole notarsi parendomi assai probabile, che gran parte del sistema membranoso appartenente alle viscere del soggetto di questa istoria fosse infiammata, alle quali membrane infiammate spettava forse parimente da princ p o quel reuma alle fauci, quella sembianza anginosa, che sopra fu detta; e però ancora questa volta la infiammagione delle fauci non fu veramente sintoma di cuore infiammato, ma l' una e l' altra di queste malattie furono effetti della istessa cagione, cioè a dire, della flogosi del sistema membranoso in generale.

7. Dirò adesso le sembianze anginose di un altro insermo nel cuore, per nome Ant. Zambonini, giovane robusto, è di bellissime e atletiche forme, in età di 32 anni, soltto dissidare si suoi compagni agli esercizii, e forzamenti li più gagliardi, e tra questi a suonare à lungo le campane le più pesanti di questa Città. Dopo essere egli solo riuscito con maraviglia di tutti gli altri a suonar lungamente lacampana maggiore della terre di questa Chiesa Cat

h g

tedrale di S. Pietro, pochi giorni dopo essendosi incautamente esposto all' aria umida e fredda nel principio del marzo, si sentì tostamente rappreso e stanco e dolersi il capo e le fauci, fino all' interna cavità del seno frontale e degli orecchi; con accensione grandissima della faccia quasi di fuoco; occhi lagrimosi, e febbre sinoca fortissima. Quando egli entrò nella Sala Clinica, era già infermo da più di 4 settimane; la febbre si manteneva assai forte con tosse continua e difficoltà di respiro , e ardore alla sommità delle fauci: tre giorni dopo incominciò a dolersi fortemente nel profondo del torace, quasi di un vivo abbrucciamento, la tosse era molestissima, non così la respirazione, che poco si lontanava dallo stato naturale; gli sputi erano leggiermente macchiati di sangue: verso la trentesima quarta giornata dal principio del suo male gli doleva il braccio sinistro, ne poteva alzarlo, e venne ancora preso improvviso da brividi gagliardi, e poco dopo da grande smania di caldo: li sintomi anginosi allora erano affatto scomparsi : si aggiunse alquanto più tardi la perdita totale delle sue forze, ed una qualità di polsi molli irregolari, congiuntamente ad alcuni movimenti involontarii agli arti inferiori, subsulti ai tendini: inclinava a farsi comatoso, si sentiva ardere nel petto: mort nella quarantesima giornata. L' estremità delle ultime coste, che si uniscono allo sterno nel lato sinistro erano da per tutto ossificate, e durissime, al contrario di quelle del lato destro, che si man-

tenevano molli e cartilaginose: vi erano forti attacchi del polmone alla pleura, e tutto quel viscere era coperto e nascosto da una grossa e densa pseudomembrana sparsa di moltissimi vasi sanguigni : il polmone destro nuotava posteriormente entro una grande quantità d' acqua simile di colore alle urine : le diramazioni della trachea erano insignemente indurite e resistenti, e tutte vivamente colorate nella interna, e nella esterna loro faccia, dentro erano piene di una mucosità bianca e tenace : il pericardio era disteso e gonfio d' acqua, il cuore, veduta ancora la grandezza di quel corpo, era di una mole assai vasta, assai rosso, e di una sostanza carnosa assai comparta, e nella sua base coperto di molta pinguédine : le cavità anteriori non ebbero cosa da osservarsi, infuori di copiosi e consistenti grumi di sangue, che riempivano la cavità dell'arteria pulmonare assai rubiconda, e di calibro molto maggiore dell' aorta: ma il ventricolo posteriore vuotato dai grumi poliposi, molto più neri di quello, che fossero nel ventricolo anteriore, manifestò un area ulcerosa collocata per la maggior parte sul setto medio, che separa i ventricoli e precisamente sotto l' orificio aortico: e si estendeva sino al margine delle valvule semilunari, delle quali una era tutta corrosa, nel suo mezzo singolarmente, nel luogo del piccolo corpo dell' Aranzio, dove una piccola escrescenza fungosa innalzandosi a guisa di sarcoma chiudeva la maggior parte del foro aortico; nel mezzo dell' ulcera si

vedeva un piccolo seno, per il quale un piccolo stiletto passava liberamente dal sinistro ventricolo nel destro: l'aorta conservava la sua ordinaria capacità, ma crabensi tutta sparsa di piccolissimi vasi rossi: il diametro dell'azigos era singolare per la sua irregolarità, e per la sua ampiezza in alcuni luoghi certamente assai maggiore del deppio della sua misura ordinaria.

8. Quest' ulcera può forse dubitarsi, che avesse il suo principio da taluno di quei violenti sforzi, ai quali sovente quel soggetto si abbandonava, e sotto i quali non sarebbe grande maraviglia, che fosse nata qualche discontinuazione nel tessuto fibroso del cuore, e chi sa forse dall' impedito passaggio del sangue per l' acrta, e quasi per il forzato ritorno del sangue medesimo nella cavirà del ventricolo posteriore sotto la grande contrazione di tutti i muscoli, nel suo prediletto esercizio del suono delle campane: la quale piccola distrazione, o come è possibile, anche rottura di fibre sarà passata tanto più facilmente alla infiammagione ed alla ulcerazione per per la febbre sinoca fortissima sopravvenuta con infiammagione di tutta la membrana pituitaria, e dei bronchii; alla quale ultima sembra, che appartenesse il forte dolore e calore delle fauci sino in vicinanza degli ultimi tempi della malattia, senza che il cuore, quantunque anch' esso insignemente infiammato avesse la più piccola parte a quelle apparenze anginose. L' opportunità di questa malattia, non

co-

comune per la cagione almeno, che verisimilmente la fece nascere; mi fa chiedere licenza di inserire in questo luogo la sezione di un altro soggetto morto a questi giorni medesimi, ch' io scrivo le presenti co se per l' istessa cagione. Eu questi Pietro Landini Bolognese di anni 40, di corpo robusto e ben conformato, campanaro.e bevitore nell' una e nell' altra cosa valentissimo, il quale nel giorno 25 del corrente mese d' ottobre, ripieno di vino sino all' ebbrezza data mano alla corda dalla campana maggiore di questa torre di S. M. de' Servi, non so per quale accidente si trovò cinto della corda tutto intorno al ventre, e sì, che si vide in un momento innalzato dal piano, dove era suonando, alla altezza di otto o dieci piedi, e precipitato subitamente di nuovo sul pavimento, ed alzato, e ricaduto ancora similmente per la seconda e terza volta dopo avere sempre fortemente percosse le natiche, ed i lombi. Egli era già quasi privo di vita, quando soccorso dalla pietà dei circostanti fu trasportato in questo Spedal maggiore, nel qual luogo dopo un vomito nero copiosissimo certamente mescolato di molto vino, e probabilmente ancora di sangue, parlando con difficoltà, con fortissimi dolori di ventre e sete ardentissima , senza indizio veruno di paralisi in nessuna parte, con la mente sempre libera, ventre assai gonfio, polsi contratti e disuguali, estren.i freddi nello spazio di circa 30 ore miseramente morì. Nel suo cadavere li polmoni furono veduti assai

rubicondi, e così pure il cuore coll' orechietta destra molto dilatata; ma li vasi coronarii erano distesi da una quantità incredibile di aria, e punti, questa uscl con rumore sensibile, ed avallarono subitamenti : altri compressi con le dita mandarono fuori con strepito l' aria, che contenevano, nella cavità delle oreechiette : il legamento 'del fegato sembrava essere stato molto distratto, ed il fegato alcun poco abassato dalla sua sede naturale: Il diafragma per altro non compariva disceso, sostenuto forse 'dal grande volume dei sottoposti intestini tutti distesi d' aria e gangrenati congiuntamente all' omento: molt' aria similmente comparve raccolta fra le intestine e il peritoneo. Pare che nelle precipitose salite e discese di quell' infelice l' aria fuori delle solite misure entrasse per le vie dei polmoni nel cuore, o forse meglio nella copiosa perdita di sangue da lui fatta, allora quando vomitò in tanta quantità, si diede luogo nei vasi ad una grande produzione di principii elastici gazzosi: le quali cose come intervengano agli emorragici, altrove da noi fu discorso abbastanza. lo debbo questa osservazione al mio amorevole e valente allievo Sig. Dott. Alessandrini attualmente Medico astante di questo Spedal Maggiore .

9. Ora subito ritornando al mio proponimento, dirò, come fuori della osservazione del Morgagni poco fa mentovata, li sintomi anginosi dei cardiaci sieno stati mentovati ancora da altri Scrittori, quantunque senza particolari riflessioni: ed ò pure sotto

gli occhi la memoria di frequenti e contumaci angine pituitose, che per più settimane infestarono quel soldato del Reggimento Kevenhvller, nel quale fu veduto dopo la morte tanto dilatamento dell' orecchietta anteriore, e dupplicata la vena cava inferiore, come stà scritto negli. Atti dell' Accademia (1) Gioseffina . E se quella moglie di Polemarco descritta nel libro V degli Epidemici (2), e di nuovo nel VII (4) può aversi il dubbio, the fosse cardiaca, come da noi si accennò in altro luogo (4), gioverà il rammentare, che il principio del suo male si manifestò colle apparenze di una angina " Polemarchi coniugi per hiemem angina laboranti guttur intumuit cum multa febre Grc.: sub quintum diem tumor ad lavum genu cum dolore subortus est, eique ad cordis regionem quiddam coacervari videbatur Ge. .. . Io dirò per ultimo di un altro infermo, nel quale al dolore e rossore delle fauci furono visti tanti altri particolari ed insoliti segni accompagnarsi, ed oscurare la infiammagione cardiaca, certamente fra le più gravi, d' onde sempre meglio si intenda non solo, quanto il giudizio di questi mali sia difficile in se stesso, ma bensì ancora quante disposizioni organiche tra loto diverse sieno talvolta congiunte insieme, e nella moltitudine e confusione dei loro segni non permettano di argomentare con certezza, quali nascano da una

<sup>(</sup>r) Dissert. de pruternat, quibusdam structuris cordis vasorumque el proximorum ac. peg. 236. (2) N. 62. Foes. (3) N. 90, Foes. (3) Lib. I. Pas. IX.

affezione, e quali da un altra intieramente separata per la sua sede, e per la specialità della sua natura. dalla prima. Un giovane Cremonese d'anni 19 salariato dall' uffizio delle R. Gabelle in Ferrara, di statura piuttosto alta, alquanto magre, e di umor suclandonico era inquieto e tristo più del solito da parecchi giorni, quando la notte dei 14 Aprile 1805 fu preso da febbre con forte dolore al sinistro lato del torace, che si estendeva al basso ventre : si accrebbe la tosse, e-la febbre seguitò senza remissione alcuna sino alla terza giornata; in quel giorno egli provò un dolore molto acuto nel testicolo destro, che tutto divenne gonfio: nella quinta giornata la febbre era così leggiera, che appena più poteva dirsi , che vi fosse : nella settima le fauci gli dolevano ed erano assai enfiate, la febbre si accese di nuovo, e fu maggiore di quello, che fosse nei primi giorni, la faccia dell' infermo e tutto il suo corpo si cuoprirono di un pallore quasi di morte congiuntamente ad una estrema debolezza e perdita di forze, la tosse era fortissima, e gli sputi erano macchiari di sangue. Già fino dalla seconda giornata gli era stata incisa la vena, e di nuovo il salasso fu praticato sotto queste nuove sembianze del suo male, che qui si narrano, e fu osservabile da vettersi, così nella prima apertura della vena, come in questa seconda, la perfetta apparenza di latte nel siero, che dal sangue si venne separando; anche le urine dei primi giorni avevano mostrato la istessa natura lat-

tiginosa. La febbre, la tosse, e li sintomi anginosì parvero alquanto diminuiti : ma nella notte, che seguì dopo il secondo salasso, e nelle altre i che seguitarono scaturirono dei sudori così copiosi da tutto il corpo, che l' infermo per la debolezza restò affatto senza potersi muovere : si ricorse alla china e all' oppio, sorto i quali rimedii la febbre dopo la decima giornata rimase quasi del tutto spenta, Ma nella decima quarta la febbre, il calore e il dolore alle fauci e i sudori della notte si aggravarono maggiormente, e si aggiunse una grande gonfiezza nell' ipocondrio sinistro, la quale pareva avere la sua sede nella milza : il ventre era enfiato e teso, la sola febbre dopo qualche giorno ritornò di nuovo a diminuirsi: Nella ventesima ottava giornata la febbre di nuovo fu più intensa, seguita da sputi marciosi e tinti di sangue : frattanto il tumore dell' ipocondrio sinistro si rese più piccolo, e dopo alcuni giorni si diminul ancora la tosse : allora cominciò una copiosa diarrea mescolata a molta copia di samgue; nei giorni avanti aveva sofferto qualche delore passaggiero alla estremità dell' intestino retto. Il profluvio del ventre durò 4 giorni, dopo il quale al . volume accresciuto della milza, ai sudori notturni alla respirazione difficile, che era sopravvenuta, si uni una gonfiezza notabile ancora all' ipocondrio destro: e le parotidi e le glandule sotto massillari , e le inguinali si gonfiarono quasi tutte nel tempo medesimo; e per colmo di tante anomalie sopravvenne

un senso così violento di fame, quanta può accompagnare il così detto bulimo nella sua maggior forza. Verso i 40 giorni tutti questi mali continuavano fuori della tosse, che si era alquanto calmata: la fame era insaziabile : incominciò qualche gonfiezza nelle estremità inferiori, e vi fu qualche indizio di spargimento d'acque nel ventre : dopo i 50 giorni la febbre e la fame erano alquanto mitigate, crescendo ogni giorno più la sete la dispnea l' edema agli arti superiori, e inferiori, e la tensione del ventre. Nella notte della cinquantesima settima giornata fu inquieto ed agitato, quanto più si può descrivere, e solo ritornò in qualche triegua dopo: un copioso vomito di sangue per la bocca: verso la metà della mattina dopo morì subitamente. La cavità del torace era piena dì un acqua sanguigna: il polmone destro ulcerato : il pericardio insignemente ingrossato, e nel suo fondo, dove è attaccato al diafragma, era della grossezza di quasi due diti trasversi e della durezza di una cartilagine: il ventre era pieno d' acqua, il fegato e la milza di mole assai grande, il mesenterio tutto strumoso. Ne altro intorno alla dissezione di questo cadavere sommamente importante per la singolarità dei mali, che erano preceduti, mi fu comunicato dal Sig. Prof. Poletti, che vide e curò il soggetto di questa istoria. ta de la companya de

Della Infiammagione lenta dei Precordii, e di alcuni suoi segni particolari.

nalattia del Giovane Cremonese, che si è terminato di narrare nel passato expitolo, quantunque seguitasse per quasi due mesi, tutta nondimeno per la continua successione delle sue mortali pene; senza mai intermissione alcuna dal primo sino all' ultimo giorno, può considerarsi tra- le acute, non potendo essere stabilito un confine assolutor una misura di giorni uguale per tutti, entro la quale sia circoscritta la durata della violenza dei sintomi, è però della prossimità del loro fine o nella morte o nella guarigione. E fu certo considerabile in quell' infermo la parte, che le viscere del bassoventre e le tendenze e gli impeti emorroidarii ebbero nel suo male : quindi la gonfiezza ai testicoli , gli irritamenti alla estremità dell'intestino retto, e le gonfiezze d' amendue gli ipocondrii, e li vomiti sanguigni comparsi nell' ultimo, e quindi forse ancora per la gonfiezza della milza e dei vasi coronarii dello stomaco e per la quantità di sughi gastrici, che venivano separati, quel senso ernecioso di fame, che divorò quel miserabile su i confini della sua vita. Io non conosceva questo esempio certamente fra pochissimi di cardiaci famelici, quando in altro luogo (1) furono da

(s) Lib. II. P. I. Cap. V. art. 5.

da me discorsi gli altri vizii di stomaco proprii di questa classe di infermi: e l'esempio narrato da Boerhaave del bulimo tra li segni dell' enorme caduta del cuore del Marchese di S. Auban, piuttosto che di precordii infiammati poteva giudicarsi proprio del tanto disordine di luogo visto in tutte le interiora di quel cadavere: ora la istoria, che quì si è rammentata, e l'altra, che si dirà subito, e prima ancora di queste il caso del Zanotti oppresso da fame anch' egli e da sudori notturni (1), caso da me pure letto, e non so come, trascorso dalla mia memoria, mentre io scriveva delle offese dello stomaco proprie dei cardiaci, non mi lasciano più dubitare, che la fame anch' essa talvolta non si accompagni agli altri segni di precordii offesi ed infiammati. E però, se quegli impeti emorroidarii, già così bene discorsi da Sthaal, come si manifestarono nel Cremonese, avessero avuto da principio libero il loro corso, è credibile, che sarebbe stato assai differente il prosegmmento, ed il termine di tutta quella terribile malattia.

2. Ma quell' infermo ebbe ancora, otre la gran perdita delle forze sopravvenuta nei primi giorni senza nessuna apparente esgione, un altro segno assai contemplabile negli infiammati di cuore, intendo una grande copia di sudori, che la molestarona singolarmente nella notre: il qual-segno da me vedu-

(s) Zullani Op. cit. obs. 4.

duto, e notato prima di me da alcuni altri, io comincierò subito a descrivere con altri particolari esempli. Fu nella Sala Clinica nel marzo dell' anno presente tre mesi prima, ch' egli morisse, Luigi Pizzirami infermo di una febbre quotidiana intermittente con qualche difficoltà di respirare, non giacendo facilmente su i lati, e dolendosi di una molesta fascia, che lo cinghiava fortemente nel ventre, e come sembrava, attorno al diafragma : questi mali si mitigarono in apparenza, perchè cegli infastidito dello Spedale e libero dalla febbre si ricoverasse dopo un mese circa di nuovo nella sua misera abitazione. Ma poiche io aveva conceputo forse sospetto, che il suo male fosse assai di più di quello, che sembrava, artesi a farlo visitare giornalmente nella sua propria casa dal giovane Medico Sig. Dott. Torreggiani, al quale io lo aveva fidato durante il suo soggiorno nell' Ospizio Clinico . E' dunque a sapersi, che quel miserabile ne due mesi, ch' egli ancora soprayvisse, fu condotto in tanta debolezza da non potersi più reggere su i piedi, per gli sterminati sudori universali in tutto il corpo, dai quali fu- preso nella notte in particolare, e si lamentava nel tempo medesimo di un freddo, al quale non poteva trovar riparo, e più ancora che del freddo, di una perpetua insaziabile fame, per cagion della quale negli ultimi giorni della sua vita la sua voracità fu senza esempio: e in mezzo a questi acerbissimi tormenti egli infine morì consunto, e colla sola arida pelle diste-Part. II.

sa sulle ossa. Fatto trasportare il suo cadavere nella Sala Clinica fu soggetto per tutti di maraviglia il forte e quasi insolubile attaccamento di tutte le vi--scere insieme così del petto, come del basso ventre: imperocche incominciando dai polmoni questi erano così strettamente congiunti alla pleura costale da non poterne essere svelti, che per la sola lacerazione, e il polmone e il mediastino e il pericardio e il diafragma e tutte le viscere del ventre furono estratte · unitamente tanto erano confuse, ed avviluppate in un solo ammasso, che in qualunque parte si ravvolgesse, non aveva, che l'apparenza di un solo corpo, dove l' una parte non poteva distinguersi dall' altra per la grossa e tenace pseudo-membrana, che esternamente ed internamente tutte le ricuopriva : e persino gli stessi reni, e la vescica dell' urina furono alzati congiuntamente nel sollevare il sacco del peritoneo ; e il fegato , e l' omento assai malato e sparso di molte durezze, e la milza, e lo stomaço, e le intestine per la continua interposizione della fibrina versata da per tutto, tutto era riunito in una sola massa, Solo nella cavità del torace posteriormente vi era qualche piccolo spazio riempito da piccola quantità d'acqua, forse del peso di cinque in sei oncie, dove il polmone era libero, e disunito dalle coste. In mezzo a tutto questo il solo cuore, e così pure il cervello, erano senza nessun attacco al pericardio, ed alle meningi : il cuore tutto era cresciuto di volume, e l' orecchierra anteriore assai vasta era fuori del solito

make kendele

rubiconda, e per quasi più della sua metà inferiormente tutta ricoperta da un copioso versamento fibrinoso.

2. Ora deve sapersi, che del sudore copiosissimo, e, come suol dirsi nel comune linguaggio dei Medici, colliquativo nelle gravi e lunghe offese di cuore più altre testimonianze esistono presso gli Scrittori di Medicina; e fu già tra gli altri rammentato da Senac (1) il caso del Signore di Schomberge. il quale solito sudare fino alla sincope nei ritorni di un dolore assai forte, ch' egli pativa nella regione del cuore con difficoltà grave di respirare, e senza che si potesse conoscere la cagione del suo male, fu solo dopo la sua morte, che li Medici riconobbero una ossificazione posta fra il pericardio, e le pareti del cuor destro. Anche l'infermo di caduta di cuore (2), il quale era insieme tormentato dalla fame, sudò abbondantemente per due mesi, e non sià in quegli intervalli, nei quali fosse maggiormente molestato dalli suoi soliti mali, ma benst , statutis horis, ac dum nocturna pacatus fruebatur quiete : e certo li segni della flogosi del pericardio e del cuore in quell' infermo comparvero nel suo cadavere chiarissimamente. Così nella istoria della malattia del Conte Carlo Bettoni, nel quale il pericardio fu veduto congiuntissimo, e quasi immedesimato colla sostanza dal polmone, e di una grossezza molto superio-

(2) L. IV., cap. Y. (3) Zuliani L. cit.

riore alla naturale, e ripieno di un fluido sanioso similissimo alla marcia, del peso di circa tre libbre, e il cuore privo della sua naturale figura, e tutto coperto da una grossa falsa membrana, e quasi in alcuni punti consumato e distrutto, e verso la sua punta fortemente unito al pericardio e indurito e scirroso, ed ivi pareva ,, quid omogeneum albercens la. ridi inetar &c. uno verbo videbatur cor naturam suam musculosam amisisse, nella istoria, io dissi, delle co se contemplabili in questa malattia, che forse era di remotissimi principii, oltre la dispnea e la palpitazione, e la fascia dolorosissima attorno agli ipocondrii, e la frequenza della tosse, ed un acuto dolore alla cartilagine ensiforme, qualunque volta ascendeva le scale, notò il Zuliani, che l' infermo passava le notti intere vegliando, , insolito madens sudore Ge. ut quatuor quinque sex aliquando maderent indusia ... il qual sudore seguitò per più di tre mesi in mezzo a sommi languori, prima ch' egli morisse.

4. Il Morgagni (1) descrivendo la sezione del cadavere di una donna mal affetta prima da ostinaro cetarro, e morra in-pochi giorni di una febbre acuta, notò curiosamente, che aperto il suo torace, quantunque li polmoni fossero congiuntissimi alle coste, seardivirà nondimeno fra il polmone sinistro e la 
pleura, che ricuopre le vertebre un siero biancastro, 
che avrebbe potuto dirsi marcia, " si ulla purir hic
fuit-

(z) Epist. an. H. XLV. art. 16.

fuissent inditia, ? nel qual umore nuotavano tante piccole e grosse membranette in parte libere, ed attaccate in parte alla pleura e al polmone, essendo pure la pleura in amendue i lati del torace assai rubiconda . E il pericardio anch' egli era molto gonfio, e pieno dell' umor medesimo ,, ut a primo non pericardium, sed apertum magnum quemdam abscessum videre erederes ": la superficie interna del pericardio e la esterna del cuore era tutta coperta di una materia. biancastra e cinerognola, quasi una parete di muro coll' intonaco di nuova calce, sotto la quale "omnia, que operuerat , naturali colore et constitutione in conspectum venere: nisi quod pericardium crassius factum erat et subrubrum, idest non inflammatione quidem, sed phlogoti quadam affectum ,; la quale differenza fra la infiammagione e la flogosi, quanta paresse al grande Maestro autore di questa osservazione, io non so dire, se forse egli sotto il nome di questa seconda non avesse inteso una sola infiammagione superficiale, quasi di risipola lieve, di eritema, che non differisce dalla infiammagione, che per la sola minore intensione : anche il cuore fu visto in quel cadavere maggiore di quello, che dovesse essere. Borsieri similmente citato da Zuliani ci comunicò l' esempio di un pericardio pieno di umore lattiginoso, e di un cuore velato di una sostanza quasi di latte rappreso, , qua abstersa solumodo levior inflammatio cernebatur,, Ne qui mi farò to a disputare la natura marciosa o no di quell' umor bianco, che certo dalle sole semhianbianze infiammatorie delle parti eircostanti non si à il fondamento, che basti, per affermarlo subito : essendo la marcia bensì un prodotto della infiamma. gione, ma non generandosi quella continuamente, dove questa si osserva, se non date alcune speciali combinazioni, che secondo la natura dei luoghi affetti, e dei differenti corpi possono cospirare o no col processo infiammatorio, per cui tanto numero di questi processi, come io penso, si eseguisce senza la più piccola produzione di marcia. Ma qui bensì richiamando sotto un solo punto di vista quei spargimenti lattiginosi, e le sembianze similmente di latte nel sangue estratto dalla vena, e nelle urine dell' infermo Cremonese, del quale si è parlato di sopra, e la grande copia di sudori, e la consunzione celerissima di questi corpi, sono condotto a considerare una condizione assai notabile della linfa, e del sistema linfatico, il quale in questi esempii, ed in molti altri, che si diranno appresso, o non comunica tanto liberamente, quanto dovrebbe col sistema sanguigno, ovvero mescolato al sangue non si unisce a lui, e con lui con tutta quella intimità e forza di composizione, quanto gli ordinamenti pneumaticochimici della vita impertiscono al sangue nello stato naturale. Ne certo sarebbe un supposito privo di fondamento, che lo stato infiammatorio dei vasi rossi, e però di gonfiezza e dilatamento, rendesse più difficile il versamento dei tronchi linfatici nel torrente della circolazione, d'onde forse il fitto e den-

so coagulo del sangue estratro dalla vena nel corso delle infiammagioni più gravi : e meno sarebbe contrario alle nostre dottrine il dubbio, che alterate insignemente le facoltà pneumatico-chimiche dell' organo respiratorio, come quasi continuamente interviene sotto le grandi infiammagioni dei precordii; il processo della sanguificazione si disordinasse dalle sue solite composizioni, d'onde la massa del sangue non avesse più quella omogeneità di sostanza, per cui la separazione delle particelle di natura diversa, che servono a comporla, si eseguisse molto più facilmente di quello, che si addirebbe nella sua solita e naturale composizione. E nel primo di questi suppositi si può intendere lo stato speciale di pienezza, che indi ne seguirebbe nel sistema dei vasi bianchi non senza alterazione delle attività proprie del sistema membranoso, per il quale si diffonde tanta quantità di linfatici; e nel secondo apparirebbe più facil mente la ragione dei versamenti lattei e linfatici, dei quali si è parlato, e la formazione di tante pseudo membrane, e la abbondanza dei sudori dei cardiaci, dei pulmonici, e dei tisici con tanta perdita, e così subitanea dei loro corpi, e dei loro poteri della vita: delle quali cose si parlerà di nuovo ancora più sotto.

5. E questa eziandio mi sembra una circostanza avvertibile in molti infiammatedi pericardio e di cuote, e singolarmente, dove la malattia percorre un lungo intervallo, l'affezione speciale del loro tessuto membranoso, la quale non solo si manifesta nell' esame dei loro cadaveri, dove tutte queste membrane sovente si trovano tra loro congiuntissime e formanti di tante diverse viscere e parti un corpo solo, come nel cadavere del Pizzirami, ma talvolta questa viziata disposizione membranosa precede ancora la manifestazione dello stato infiammatorio: e con ragione potrebbe annoverarsi tra gli ordimenti di quegli occulti e lenti processi infiammatorii, che per lo più troppo tardi si conoscono dai Medici, e quando il male già fatto troppo adulto si è reso irrimediabile. Io parlo di quello stato, se così mi è lecito potermi esprimere, catarrale, di lassezza, di astenia, e fra le altre membrane, della pituitaria, come appunto era il caso dell' ultima donna incisa dal Morgagni (1) , nullo alio incomodo, quam catarrho laborabat ,, , attribuito bensì dal Morgagni alle ingiurie dell' aria; ma che l' aria o fredda, o umida, o calda non avrebbe potuto generare, senza quella predisposizione appunto, della quale si parla. Ne sono forse dissimili nella loro origine quelle apparenze anginose, delle quali si è parlato nel capitolo antecedente. E tali furono i principii della malattia di Dom. Mignani Bolognese, di anni 48, morto nell' Ospizio Clinico nei primi giorni di giugno dell' anno 1808 dopo 58 giorni di malattia: la cavità del torace era piena d' acqua mescolata a qualche sottile membrana gelatinosa : li polmoni piccoli e flaccidi, il peri-

ar-

cardio anch' esso pieno di moltissimi vasi rossi conteneva una quantità prodigiosa d'acqua, nella quale nuotava il cuore tutto coperto di macchie biancastre, e di pareti così cedevoli, e sottili, singolarmente nelle cavità anteriori, che sembrava prodigio, come non fossero state lacerate : anche l' aorta era molto rubicondaed assai dilatata; sane le viscere dell' addome, il fegato pallido nel suo corpo era di colore alquanto fosco nella sua circonferenza, la vescichetta del fiele quasi vuota, il rene destro molto cresciuto di volume, e contro il solito più alto del sinistro . E li principii del suo male furono appunto le sembianze di una corizza con febbre fredda seguita da calore, che ritornava ogni sera con dolore al capo, gonfiezza alle fauci, faccia pallida, occhi cisposi, bocca amara, lingua biancastra, respirazione di quando in quando difficile, piccola tosse, escreati salivari, cute secca, e calda , polsi irritati e frequenti , separazioni di ventre liquide e copiose, e urine crude; ne d' altro che di affezione catarrale si fece la diagnosi di quel male, sino a che sostenendosi continuamente l' aspetto medesimo delle sue pene, passata già la terza settimana, con sudori in copia sul far del giorno, con scarichi di ventre abbondanti, aridità continua, e ardore nelle fauci incominciò a mascer dubbio di qualche affezione di visceri latente, che si inclinò a determinare nel torace, considerate le forme irregolari ed alquanto rachitiche delle coste e dello sterno, e più dopo una forte sincope sopravvenuta nella tren-

tesima sesta giornata, e replicata nei giorni, che seguitarono: e gli pareva sentirsi mancare, ed era preso da capogiri, e da qualche passaggiero vaneggiamento, e li polsi erano talvolta irregolari, e sempre frequenti e piccoli: la sua respirazione non pertanto era naturale, e giaceva senza difficoltà su qualunque lato. Fu selo dopo cinquanta giorni dal principio della malattia, e dopo la replica di un deliquio assai forte, che il respiro cominciò a turbarsi, e il collo se gli fece improvvisamente gonfio ; quantunque poco dopo ritornasse al suo stato naturale, e di nuovo ancora si gonfiò, sino a sembrare per l' accrescimento del suo volume di scoppiare, o di soffocare l'infermo: ma queste minaccie erano sempre brevi e per poco tempo ; infine fu assalito da brividi assai intensi nel corace, e nella spina, li polsi divennero ancora più irregolari e piccoli, la faccia diveniva più trista e più squallida ogni giorno, divenne comatoso, e freddo nelle estremità, e con ribollimento di molte materie nel torace: spirò dopo una lunga agonia. Le separazioni del ventre nell'ultimo di un fetore insopportabile furono dal prncipio al fine copiose fuori d' ogni misura , e così ancora per la maggior parte dei giorni le urine, le quali sul fine deponevano un sedimento abbondante bianco di un odor forte molto simile alla marcia: non ebbe mai sete osservabile, ne dolore, ne peso in nessuna parte del torace, ne provò mai difficoltà a volgersi su qualunque lato: e bene dalle disposizioni di mala conformazione nel petto, dalle sincopi, dalle perdite momentance di senso, dalla irregolarità de suoi polsi, e massime del sinistro, dal suo aspetto comunissimo ai cardiaci pareva argomentarsi qualche offesa ne' suoi precordii: ma tutto quel versamento acquoso nella cavità del petto e nel pericardio, fu certo ua comento non preveduto alla nostra diagnosi, quando al contrario si pensava a qualche interna suppurazione.

6. L' acqua alcune altre volte negli infiammati di cuore, piuttosto che versarsi nel torace, o nel ventre si effonde sotto il tessuto cutaneo, e forma delle idropi, spesso parziali nelle estremità, delle quali si parlerà in altro luogo, o ancora quella specie di idrope universale conosciuta sotto il nome di anasarca: così accadde a Lod. Ceneri lavoratore di campagna morto nello Spedale di S. Orsola verso la metà di luglio del corrente anno: nell' ultimo della sua vita il suo aspetto per la enorme gonfiezza appena si peteva riconoscere : in luogo del battito ordinario del cuore, non compariva nel sinistro lato, se nonchè un tremore confuso, che si estendeva per tutta quella parte del petto, come se il cuore lo avesse tutto occupato. Aperto il cadavere non comparve effondimento di alcuna sorte, il solo tessuto celluloso della pleura conteneva alcun poco di siero giallognolo: il cuore aveva un volume due volte maggiore del naturale, e tutto era di una consistenza straordinaria: il polmone sinistro era quasi tutto consumato: il de-

stro in vece era cresciuto talmente, che occupava solo più della metà del torace, e quindi aveva spinto tutto il cuore nel lato sinistro; il polmone destro livido ed assai denso era strettamente aggiunto al pericardio, che tutto era di una durezza simile al cuojo e della grossezza di più di un dito trasverso, e così unito al cuore, che non si potè disunirlo senza lacerarlo : il ventre conteneva molt' acqua. Al contrario la raccolta di acque nel ventre fu così sterminata in Luigi Mignani morto similmente in età di anni 22. in questo Spedale di S. Orsola e tanto aveva spinto in alto il diafragma, che il cuore era salito quasi sotto le clavicole, nel qual luogo, mentre quel miserabile viveva, il suo battito compariva manifestissimo: esso all' opposto della maggior parte degli altri cuori infiammati era divenuto assai piccolo, e tutto era collocato orizzontalmente sul diafragma, il quale nel luogo, dove sosteneva il cuote, era tutto consunto senza, che vi fosse traccia alcuna di suppurazione: li polmoni assai piccoli si erano ritirati sopra le vertebre nella parte posteriore del torace. Il Mignani di gracile tessitura era stato nella sua prima età affetto da tubercoli e ulceri cutanee croniche singolarmente nel capo, ed in vicinanza dell' osso sacro; dopo li dieci anni della sua età, questa malattia della cute cangiò luogo, e si manifestò con piaghe crostose e sordide sul destro lato del torace estendendosi fino all' ipocondrio corrispondente, il qual erpete durò per

sette anni continui; intorno ai venti anni dopo un grandissimo terror d'animo fu itterico, ed un ulcere gangrenoso si apprese alla sua gamba destra; ebbe un principio di ascite, che parve risanarsi coll' uso della scilla e di altri rimedii: in fine l' idrope del ventre si manifestò nuovamente, e la sua vita finì, come si è detto. Era stato bevitore intemperante di vino: con tutto ciò nel suo cadavere il fegato era assai più piccolo dell' ordinario, ma intieramente cangiaco nel suo colore, nella sua figura, nella sua situazione, e nella sua sostanza divenuta durissima: ancora questa osservazione può unirsi a tante altre del. concorrimento delle malattie della cute, e del tessuto membranoso in generale alle malattie delle viscere interne. Debbo e l'una e l'altra di queste due istorie al cortese e diligentissimo mio Collega Sig. Prof. Termanini: questa qualità di piccolezza e di angustia di cuore per la compressione delle viscere vicine sarà da noi più sotto ricordata, e chiarita con altre osservazioni.

7. Ora proseguendo a narrare l'accompagnamento dei segni, coi quali ò veduro alcune infiammagioni lente de' precordii compiere il loro corso, poichè sono state discorse le sincopì di un altro infermo (1), dirò di un altro esempio, dove le disposizioni al deliquio furono molto più osservabili, conguntamente à mali di stomaco, ed a vomiti pienissi-

mi di pericolo. Fu questa la Rosa Sarti Bolognese di 67 anni, già maestra di scuola, e inferma da re giorni di febbre, che replicava ogni sera con freddo, e susseguente caldo, e smania e tosse continua, prima che fosse trasportata nella Sala Clinica; allora, che io la vidi per la prima volta, offriva i sequenti segni , faccia accesa , occhi lagrimosi , lingua bianca, dolor forte di capo, cute umida, polsi deboli, irregolari e intermittenti, ventre molle, dolore ottuso al sinistro lato del torace, respirazione affannosa, palpitazione di cuore, decubito difficile su amendue i lati, sputi glutinosi e bianchi, agitazione e smania senza riposo, senso di oppressione sotto lo sterno, somma povertà di forze; un anno e mezzo. prima di quest' ultima sua infermità era stata peripneumonica; e qualche anno avanti aveva percosso cadendo fortemente il dorso: delle quali vicende per altro appena le rimaneva più la memoria, tanto le era paruto di essere tornata in perfetta salute. Dopo il suo ingresso nello Spedale, mantenendosi il grado istesso della febbre, questa incominciò a terminare in grandi sudori per tutto il corpo: era presa da qualche deliquio, però di soli momenti, respirava-più difficilmente, e in breve le fu impossibile giacere sul late destro, la tosse era divenuta più molesta, gli sputi erano puriformi, e qualche poco rinti di sangue, vomitava dopo aver mangiato, e si doleva di un fuoco interno, ch' ella diceva sentirsi nel vuoto dello stomaco, aveva gran sete, la caro-

ti-

tide destra batteva fortemente : sopravvenne qualche gonfiezza agli arti inferiori e superiori, ma più particolarmente nella parte sinistra, soffri qualche sembianza vertiginosa, la sete in ultimo si fece inestinguibile: la cute era caldissima, li conati al vomito erano frequentissimi, receva il cibo, che aveva preso, mescolato a vivo sangue; in fine la faccia di torace. gli arti prima edematosi ritornarono allo stato loro naturale: gli sgravii di ventre di materie sottili e gialle erano replicati ogni giorno con profusione, seguitava sempre a sudare le sue forze erano intieramente perdute: morì nella cinquantesima ottava giornata. Li polmoni d' avanti erano congiuntissimi alla pleura, e tutti di un rosso cubo, e sparsi internamente di molte durezze, posteriormente nuotavano dentro molta sicrosità di colore tra il giallo e il bianco, e alquanto densa: duro, e dilatato e pieno d' acqua era il pericardio, il cuore assai cresciuto e pieno nella sua superficie di piccole ulcere, l'orecchietta destra mostruosa per la sua ampiezza, e di un tessuto assai gracile, l'arco dell' aorta aneurismatico e pieno di piccole squamme ossose, e di sangue sparso tra le sue tonache sotto forma di echimosi; nel basso ventre molt' acqua schiumosa piuttosto trasparente, il fegato assai grande e tutto attaccato al diafragma, la milza grande e nerastra, lo stomaco e il duodeno molto infiammati con qualche aspetto di risipola per tutta la superficie delle intestine : nel capo le meningi assai rubiconde, ed i plessi coroidei riempiti di piccole idatidi .

8. Ancora in quest' ultima inferma si rese manifesta una speciale alterazione propria del sistema membranoso ed esalante, dalla quale sembrava doversi ripetere la copia dei sudori , e dei vomiti , e delle separazioni enteriche, e gli infiltramenti e gli edemi, che apparvero, per qualche tempo difusi nel tessuto subcutaneo de quali disposizioni si mostrarono tanto più chiare colla dissezione nella superficie della pleura, e del peritoneo, e nelle tonache dello stomaco, e delle intestine, siccome ancora nelle membrane interne del capo. Il quale stato presso che universale delle membrane, non senza partecipazione più o meno manifesta del sistema cutaneo, deve in questi casi a mio credere il suo principio ad un processo infiammatorio eronico delle ultime estremità dei vasi rossi , come di sopra si è discorso intorno al cominciamento di tutte le infiammagioni, d' onde ritenuto similmente uno stato di pienezza insolita nei tronchi sanguigni, e di compressione e di inattività del sistema linfatico, l' interno assorbimento dalle grandi cavità, e dalle piccole cellette del tessuto mucoso, non solo procederà più lentamente, e quindi verrà tanto maggiormente accresciuta la densità e la mole delle membrane medesime; ma gli stessi linfatici gonfii e distesi e mancanti del loro potere, forse invertito il loro moto, verseranno dalle loro estremità, quanto essi non possono più capire, e meno possono riportare al dovuto loro termine per le ragioni , che

poco sopra (1) abbiamo discorse: ne manca forse alcune volte la possibilità, che questi vasi troppo distesi dalla quantità del fluido, che in essi cape, restino spezzati, come si dirà più chiaramente nel seguente capitolo. (2)

o. L' ardore interno, che molestava quest' ultima inferma, i luoghi dolenti nel torace, li suoi deliquii, le palpitazioni, la irregolarità, e intermittenza dei polsi, la tosse continuata, gli sputi marciosi, e tinti di sangue, i sudori, le forze affatto perdute. furono certamente abbastanza per far dubitare de' suoi mali interni del polmone e degli organi centrali della circolazione. Queste sembianze accompagnarono ancora più chiaramente la carditide di P. Fantelli di 22 anni, cuoco di mestiere, morto nell' Ospizio Clinico nei primi giorni di quest' anno: la forma del suo corpo, e del suo torace era, quale da noi è stata tante volte rammemorata in questi infermi; erano preceduti, tre anni avanti, alcuni forti conturbamenti di animo, dopo i quali fu lungamente molestato da breve respiro, sopratutto nel salire le scale, da palpiti di cuore, e da grave perdita delle sue forze ordinarie; queste molestie nondimeno cessarono dopo alcuni mesi, ed allora venne assalito da corizza e forte catarro, dal quale non si liberò, che a stento dopo una lunga cura, dopo la quale fu preso da giallura universale in tutto il cor-Part. II.

(r) art. 4. (a) art. 7.

po: infine dopo un viaggio di poche miglia da lui fatto con molto suo incomodo sopra una sedia, si trovò assai gonfio nell' ipocondrio sinistro, e cinto intorno al ventre di una fascia dolorosissima; e soffriva questi mali da 44 giorni, quando fu accolto nell' Ospizio Clinico. La faccia era gialla, come tutta la persona e molto gonfia singolarmente nella parte destra: situato orizzontalmente pareva mancargli il fiato, era molestato da fame intensissima e da sete ancora più grande, accusava sentirsi stretti gli i pocondrii fortissimamente, vi era notabile durezza e tensione all' ipocondrio destro, e l' arto superiore corrispondente dalla scapula sino alla mano gli doleva, ed era difficile a muoversi : le urine erano scarse e dense, l' alvo umido e soverchio, gli arti inferiori e superiori similmente edematosi, nella notte era molestato da copia grande e continua di flati, il calor della cute naturale, li polsi piccoli e intermittenti, ed il sinistro appena sensibile; comparvero alcuni deliquii, si doleva sotto lo sterno : la tosse la sere la scarsezza delle urine la debolezza dei polsi ridotta quasi all' asfissia , l' edema alle estremità tutto inclinava al peggio, fuori di qualche breve intervallo di inutili speranze: le fauci gli ardevano, ed un continuo brucciore lo tormentava nella bocca, ebbe qualche sputo di sangue, il suo respiro era brevissimo, gli usciva dalla bocca e dalle narici una materia nera e sanguinolenta: nella cinquantesima terza giornata del suo male con brevissima

agonia finì di vivere. Nel suo cadavere il pericardio era molto cresciuto in densità ed in volume, ed assai più del solito attaccato al diafragma, colla sua superficie interna vivamente colorata, e con acqua tinta di rosso, ed in maggior quantità dell' ordinario, e col cuere anch' esso di una mole assai vasta, e tutto disuguale nella sua superficie e sparso di pseudo-membrane, le cave assai dilatate, e similmente le cavità anteriori assai grandi, e piene di concrezioni polipose, le valvule dure, e tendenti ad ossificarsi, e col diametro dell' aorta molto cresciuto: li polmoni parvero in stato naturale, se non che erano assai compressi e spinti a basso dalla angusti della cavità del torace, e dalla mole del pericardio: il fegato di una mole immensa da per tutto colla sua parte convessa colato sul diafragma, e di una sostanza granulosa: durissimo e voluminoso era il pancreas, lo stomaco infiammato, ed ulcerato, e tutto spinto nell' ipocondrio sinistro, la milza e i reni anch' essi cresciuti di mole. Nel capo la dura madre in molti luoghi unita al eranio, ed alla pia madre; nella base del cranio vi era qualche poco di sangue sparso, tutta la sostanza del cervello molto pallida, e li suoi vasi, come pareva, affatto senza sangue. Questo caso, che avrebbe potuto annoverarsi fra quelli degli anginosi così detti di petto, dei quali si parlerà più sotto, è stato qui da me collocato per la copia dei segni proprii a dinotare le cose discorse in questo e nel precedente capitolo. .

10. Nelle narrazioni sin qui fatte la diagnosi dei precordi infiammati, non fu certamente molto difficile : lo fu bensì alquanto in questa, che io mi accingo a raccontare, e che servirà a confermare tanto maggiormente la difficoltà dei nostri giudizii. Dopo i primi di marzo dell' anno 1805 venne trasferita nella Sala Clinica la giovinetta Teresa Rossini Bolognese di età di 14 anni di gracile tessitura, di forme tendenti alle rachitiche, arti sproporzionati col tronco, giunture grosse, torace breve, e di figura irregolare, cute fina biancastra e secca , non ancora menstruata , la quale quindici giorni prima era stata assalita da una copiosa epistassi con febbre e tosse gagliarda: quando io la vidi, la sua faccia piuttosto lunga era pallida, il polso debole e frequente, la cute assai calda, il respiro breve, con tosse frequente, sputi scarsi e macchiati di sangue e urine scarse e sedimentose : il ventre era molle, nessuna tensione agli ipocondri, nessun dolore in nessuna parte: molti giorni avanti, che si infermasse, la sua matrigna l'aveva fortemente percossa , ne però da quei colpi allora o dopo aveva sofferto nessun speciale patimento. La notte susseguita al giorno della sua ammissione tra le mie inferme, fu presa repentinamente da insopportabile affanno con senso di rumore e sobbollimento nel torace con tosse più acerba del solito, e qualche sembianza marciosa nei sputi, la sua faccia nella mattina dopo era vivamente colorita, quantunque · li suoi polsi si mantenessero debolissimi : presto l'

aspetto della malattia parve cangiato in meglio, dormiva placidamente, e giaceva benissimo, come sempre aveva fatto avanti su qualunque lato del corpo, e in qualunque posizione. Ma una settimana dopo ritornarono improvvisi gli sputi intrisi di sangue, la palpitazione la smania, e il calore che le ardeva il petto, le urine scarse, gli scarichi di ventre frequenti, e mucosi: li polsi erano irregolari e intermittenti, e questi presto passarono ad una assoluta asfissia : crebbe la palpitazione e la tosse, delirò per alcuni momenti, ne in tutto il suo corpo si poteva distinguere altro battito, che un oscuro tremore sotto la cartilagine mucronata: questa totale mancanza di polsi durò per più di 20 giorni, nel corso dei quali parve talvolta, che le altre sue pene si rendessero più miti, ricadendo per altro il giorno dopo, o l' altro appresso nello stato, che sopra si è descritto: solo verso la 48 giornata del suo male la respirazione sembrava ritornata affatto naturale; appena vi era più indizio di tosse e di palpitazione, li polsi di nuovo si erano resi manifesti, quantunque sempre alquanto irregolari: l'inferma poteva alzarsidal letto senza nessun incomodo, con discrete forze, e la diagnosi, che da noi si era già formata di precordii offesi, cominciava a parere incerta, per l'aspetto molto lusinghiero, che la malattia aveva preso in tutte le sue sembianze. Ma queste incertezze durarono breve tempo, una settimana e non più: la palpitazione la tosse la respirazione difficilissima,

l' asfissia ritornarono di nuovo con disposizioni frequenti alla sincope, e gonfiezza alle estremità inferiori : e nondimeno la speranza di vederla risanata comparve un altra velta, ed un altra velta depo. per qualche intervallo di quattro e sino di sei giorni, e di tanta quiete, e di tanto allontanamento dai soliti suoi mali, che potendo essa abbandonare il letto, e muoversi con pieno uso di tutti li poteri della sua vita. sembrava così lontano allora il timore del suo fine. quanto appunto il ritorno della sua sanità sarebbe paruto una chimera, un delirio pochi giorni avanti : queste alternative seguitarono fino agli ottanta giorni, dopo i quali fattasi gonfia e livida nella faccia. asfissa e cadendo in deliquio replicate volte ogni giorno, con respiro brevissimo, sei giorni dopo morì a guisa dei soffocati, Nella cavità del petto resa più angusta dalla sua viziosa conformazione, e dall' abbassamento considerevole delle coste, li polmoni occupavano la più piccola parte, situati quasi immediatamente sotto le clavicole: il polmone destro assai livido e resistente e tutto cangiato in un tessuto morboso, e di nuova formazione era così congiunto alle coste, che bisognò lacerarlo prima di staccarlo, il sinistro si conservava più simile allo stato naturale : quasi tutto lo spazio della cavità del petto era occupato dal pericardio gonfio di molt' acqua, e della durezza e grossezza di un cuojo, e la mole del cuore era prodigiosa, contemplata l'età ed il corpo di quella gracilissima fanciulla: la superficie.

cie del cuore si vedeva coperta di molte e grosse bianche macchie con ulceri manifeste; grandissima era l' orecchietta destra , nella quale più che altrove, comparivano gli indizii della infiammagione, e della suppurazione, che aveva denudate e messe affatto allo scoperto le sottoposte fibre carnose, e allontanate le une dalle altre : li tronchi dei vasi attaccati al cuore, fuori della sola cava ascendente, perevano molto angusti paragonati al dilatamento universale dell' organo centrale della circolazione : molt' acqua era sparsa nella cavità del basso ventre, e stupenda cosa era a vedersi la mole del fegato, che sola occupava più della metà di quel ventre; il suo colore era assai rubicondo, e tutto nella parte convessa quel viscere era congiunto al diafragma; la sua sostanza non pertanto conservava molta similitudine con quella, che essa à naturalmente: piccola era la milza, e piccolo ed angusto lo stomaco, ed il tubo intestinale, tutti spatsi di infinite piccolissime diramazioni di vasi rossi .

11. Certo non potei comprendere facilmente, come con tanto lontanamente dello stato naturale del polmon destro e di tutto il cuore, quella infelice molte volte nel corso del suo male, e ancora pochi giorni prima che morisse, non per l'intervallo di poche ore, ma per più giorni continuati avese potuto alearsi dal letto, e quasi in aspetto di convalescente e prossima a risanarsi confortare se stessa, e quelli, che la vedevano, delle più liete speran-

ze. Ma questo fra le malattie delle altre viscere, è similmente il caso dei mali più gravi del cuore, di poter nascondersi lungamente sotto le sembianze le plù menzognere, qualunque sia la specie della sua offesa, soggetto degno altrettanto delle più profonde meditazioni del Fisiologo del Patologo e del Clinico, quanto chiarito da prodigiosa moltitudine di antichi, e di nuovi esempii: per sino le grandi rotture del cuore lasciano degli intervalli di una placida vita, e non di pochi momenti solo, ma, come si vedrà, di più ore, e forse di una mezza giornata intera. Così nella enorme pericardite, e cardite descritta da Sim. P. Hilcher (1) il sacco del pericardio tutto unito al polmone, e duro e grosso ,, ut corium mediocre aquaret 1343 ed assai vasto e gonfio di un acqua gialla, con tutta la sua superficie coperta di una crosta verde gialla e marciosa " et sabuli quasi grana 'amulante,, rinchiudeva il cuore velato similmente di una sostanza, " purulenta, dura et sebacea, e tutto spogliato della sua membrana propria ,, a pure erosa et consumpta ,, e simile era tutto il suo tessuto carnoso, tutto guasto, e livido: e nondimeno il soggetto di questa osservazione, fanciullo di tre anni, parve morire di tutt' altra malattia, cioè di una febbre acuta infiammatoria. E fu pure breve ed acutissimo il male di quel proggettista morto a Ber-

<sup>(1)</sup> De exulcerat. Pericard. et Cord. Haller Disput. ad Morb. Hist. Tom. II.

lino, e narrato da Walter (1), che vide il pericardio di quel cadavere ingrossato parimente, e indurito ed aspro al tatto, e pieno di un umor marcioso, dentro il quale si nascondeva il cuore tutto coperto di bianche membrane, colla sua superficie tutta corrosa ed ulcerata e traforata da ulcere sinuose, che si aprivano entro il ventricolo anteriore, e che solo erano coperte di fuori da una marcia alquanto più densa. Par credibile che tanto male fosse di una origine molto viù antica dei violenti dolori , che subitamente assalirono quel viaggiatore, e prestissimo gli recarono il fine della vita, e de' suoi continui macchinamenti statistici, tra i quali egli spendeva continuamente il suo vivere, e l'altrui credulità. Questo io ripeto, che il cuore soggiace anch' egli certamente, forse ancora fuori dei casi, che abbiamo contemplato nella prima parte di questo libro, a quegli occulti processi infiammatorii, che non è possibile di poter riconoscere, allorchè si formano, per la mancanza assoluta di tutti li segni, che sono stati finowith funger on to "? ra noverati.

Degli effondimenti acquosi nella cavità del Pericardio, ossia dell' Idropericardite, e de' suoi segni.

z. Narra C. Plinio Secondo (1) essere stata opinione de' suoi tempi, che il cuore dei cardiaci solo non abbrucciasse di tutto il restante del loro corpò messo ad ardere su il rogo; e così parimenti il cuore, di chi moriva di veleno. Per la qual cosa avendo Vitellio marito della sorella di Germanico orato caldissimamente contro Pisone creduto reo in compagnia della moglie Plancilla dell' avvelenamento di quel Principe, Pisone nientedimeno fu salvo in giudizio, poiche lo stesso accadeva similmente in chiunque fosse spento di cardiaca. Non sembra, che dai Romani fosse intesa la cagione di questo fenomeno, siccome delle cose di Medicina assaissimo ignari, e di quelle in particolare, per le quali bisognava il taglio dei cadaveri, che essi parvero rispettare assai di più di quelli, ch' erano in vita, mentre di questi facevano così grandi e spesse occisioni, ed a quelli, ch' erano privi di vita, non si accostavano, se non che benigamemente, e fra li più misericordiosi lamenti: ne però saprei dire, con qual sorte di superstizione interpretassero questa creduta in-

(s) Hist. Nat. Lib. XL cap. LXXI. edit, Hard.

combustibilità dei cuori nell' un case, e nell' altro; ma certo degli affetti cardiaci, quanto Celso ci anprese . e altrove (1) da noi si disse , tutto spetta a sfinitezza e disordini di stomaco; ne di precordii malati vi è cosa da potersi intendere, che sia conforme alla verità . E mort forse, come io penso, Germanico di lunga e grave malattia di cuore, e vi fu ben, d' onde qual prode ed infelicissimo capitano ancora negli ultimi tempi della vita avesse il cuore acerbissimamente impiagato dalla sua mala ventura per le atroci simulazioni, e le perfidie sempre maggiori di Tiberio; dappoiche morto Antioco Re di Commagene, e portandosi sediziosamente le parti contrarie dei Nobili e dei Plebei sulla forma del Governo, che si doveva sciegliere, questa parve a Tiberio bellissima occasione di lontanare il suo trionfante e temuto competitore dalle sue amorevoli e fidate legioni, e collo spedirlo in oriente sotto la sembianza di sedare la rivolta di quel regno (2) mandarle incontro a nuove frodi, ed a certe calamità. Ed ivi infatti Germanico vinto il Re d' Armenia, e ridotta la Cappadocia in suo potere, nel fiore della vita di 24 anni consumato da lunga malattia miseramente morì, dopo aver pietosamente supplicato agli amici, che narrassero al suo padre ed al suo fratello (2), da quante crudeltà straziato e tra quan-

<sup>(</sup>t) Lib. I. Pref. arc. X. (a) Tacit. ann. 21, 72, 3. Sveton. in ... Vita Callg. cap. I. (3) Tacit. ib.

te insidie egli avesse terminato con una morte pessima una vita miserabilissima . Scrive Svetonio (1), che il suo cadavere fu veduto pieno di lividure, e che gli usciva assai spuma dalla bocca, e conferma anch' egli, che il suo cuore sul rogo si trovò incorrorto fra le ossa: ma, se Germanico morì, come è probabile, avendo il cuor guasto, e con grande quantità d' acqua raccolta nel pericardio e nel torace, non vi sarà maraviglia, che il cuore difeso da tanta umidità non fosse vittima delle fiamme; ne dai fividori comparsi nel suo cadavere, e sovente proprii dei pulmonici e dei cardiaci, come in altro (2) luogo si disse, ne dalla bocca spumosa facile a vedersi dopo la morte in questa qualità di corpi, si avrà più giusta sospezione di pensare, che egli morisse avvelenato. E chi sa forse, quanti altri avvelenamenti di questa sorte non porgesse ai Romani occasione di sospettarli la profonda loro ignoranza dei mali, che quì si discorrono: certo di acque raccolte nel pericardio non leggiamo in Celso fatta menzione in nessuna parte .

2. Ora, poiche le infiammagioni dei precordii nei loro esiti sono similissime a tutte le altre, che offendono gli altri luoghi del nostro corpo, e del cuore e del pericardio infiammati e dei loro segni i è già detto, quanto bastava, seguitiamo adesso natrando partitamente l' indole varia dei guastamenti, che

(1) L. cit. (2) Cap. IV. art.

che la infiammagione vi apporta, gli effondimenti di varia sorte, ocquosi, sanguigni, aeriformi, i corpi di muova formazione, che sono generati nelle cavità del cuore, i polipi, i sarcomi, le ossificazioni, le pietrificazioni, le ulceri, le totture di cuore, e persino la distruzione gangrenosa di taluna delle sue parti, e infine'i suoi dilatamenti parziali e universali, o all' opposito il suo impiccolimento per la soverchianza, come sembra, della azione assorbente, come questo similmente accade sotto le croniche, e lente infiammagioni di molte altre parti. E si proseguirà a dire, per quanto il mio studio nell' osservare li casi miei proprii, o nel meditare gli esempii, che altri Medici diligentissimamente recarono di questi mali, prima che io ne scrivessi, mi concederà poterlo fare , con quali segni più o meno frequenti queste diverse trasformazioni dell' istessa malattia giungano talvolta a potersi argomentare: nella qual ultima parte, se la imperfezione del mio lavoro soventemente fosse smarrita fra le incertezze, e le somme difficoltà, che da per tutto si incontrano, per iscusa di questa sorte di giudizii dubbiosissimi e difficilissimi jo recherò sole quelle antichissime parole, la brevità della nostra vita e la sterminata lunghezza della nostr' Arte.

3. Gli effondimenti acquosi nel pericardio sono uno degli effetti, e dei termini più comuni dei precordii infiammati i il quale trasudamento o versamento dai vasi esalanti così forse dell'internà superficie del pericardio, come dell' esterna membrana del cuore, si vede essere di un fluido variamente consistente e colorato, in copia alcune volte così smisurata fino a riempire la più grande parte della cavità del torace: alcuni piccoli filamenti bianchi vi sono sovente mescolati ora liberi ed ora pendenti a guisa di membrane lacere dall' una , o dall' altra delle superficie del pericardio o del cuore. Fu certamente prima di Avenzoar, al quale Freind attribut (1) il merito di avere il primo discorsa questa malattia, che essa venne a cognizione dei Medici, avendone Galeno tra gli altri chiaramente parlato per analogia nei corpi umani, dopo averla manifestamente ravvisata negli animali : e bisognava certo grande allontanamento dal taglio dei cadaveri per iscusare coloro, che al dire di Morgagni (2) pensarono, che l'idrope del pericardio fosse malattia solo immaginata dai Medici, avvegnachè non solo sia certissima la sua esistenza, ma nemmeno sia tra le più rare a vedersi , per cui non sia mestieri visitare gran numero di cadaveri per averla presente. Ora, poichè fino dai tempi dell' Autore antichissimol del libro περι τοφφης, noverato fra gli ippocratici, e per conferma universale degli Anatomici più insigni di tutte le età, nulla ostando in contrario le particolari istorie citate anch' esse ab antico (2), e nei tempi vi-

<sup>(</sup>t) Hist. Med. ann. 980. (2) Ep. A. M. XVII. art. 30.

cardio nello stato di sanità sia irrorato continuamente da un vapore, che raccolto nella maggior parte dei cadaveri sotto la forma di una piccola quantità d' acqua si trova più rubicondo, e più copioso nel feto, e nei primi anni della vita, ed in quelli, che anno sofferto lunghe malattie, e lunghe angustie di morte, siccome più scarso in quelli, che sono periti di morte subitanea e violenza, si è però fatta ricerca dai Chinici, quando fosse, che la quantità di quest' acqua oltrepassasse le solite misure, e quindi fosse formata la così detta idropericardite. La quale domanda, premesse alcune osservazioni sulla qualità del cadavere, e sul tempo scorso dalla morte alla dissezione, il Sig. Barone di Corvisart si pensò di porre in chiaro, allora quando la quantità di quell' acqua fosse maggiore del peso di sei oncie: e deve certo questa misura aversi bastante alla malattia , della quale si tratta, dappoiche nello stato naturale dei precordii la detta acqua appena riempia uno o al più due cucchiari , come io ò veduto per il solito : e mi conforta il giudizio, che altri Medici ne anno fatto prima di me, asserendo anzi il Sig. Soemmerring, che nello stato naturale (1) ,, e paucis tantumodo guttis constat ,. Quanto alla natura di quest' acqua veduta di tanti colori, e che sottoposta all' analisi à mostrato contenere dei principii assai differenti nei

<sup>(1)</sup> De Corp. Hum. Fab. Tom, V. Pericard, VI.

diversi eadaveri, anche il Sig. Soemmerring inclinò a pensare, che avesse talvolta un indole corrosiva e caustica, ed atta ad infiammare le superficie, alle quali fosse applicata: e certo la cagione medesima. per la quale quest' acqua si effonde, o non viene assorbita, appena si paò concepire, senza che ne abbiano offesa le parti, dentro le quali essa è contenuta, e dalle quali è stata versata : ma che le offese del cuore solite accompagnare questi versamenti sieno dovute ai principii acri e salini svolti in questo fluido, allorche l' animale è in vita, io confesso, che questo parere, quantunque abbracciato dalla comune dei Medici, non mi sembra avere in favor suo una probabilità maggiore di quella, che può renderci persuasi delle acrimonie del sangue, che trascorre entro i nostri vasi . Alcune volte quest' acqua lungi dall' essere adunata tutta insieme è raccolta in altrettante piccole vesciche, o idatidi, che dopo l' antica osservazione di Galeno furono vedute e descritte nei cadaveri umani da Baillou, Rolfingio, Wepfero, Tebesio, Fantoni e da altri, li quali piccoli rumori ora si vedono pendenti dal pericardio ed ora dal cuore : altre volte l'acqua si è veduta rinchiusa in altrettanti piccoli sacchetti formati da altrettanti attacchi del cuore e del pericardio: l'apice del cuore in questi casi resta per lo più libero, e si vede nuotare in taluna delle dette piccole raccolte, sembrando l'apice l'ultima delle parti di quest' organo, che si commetta col pericardio col mezzo del

cost chiamato processo adesivo della inflammagio,

de Questa malattia si rende alcune volte per li suoi segni cost evidente , che gli stessi infermi non possono dubitare dell' acqua raccolta intorno ai loro cuori : cost nei casi tammentati da E. Sassonia e da G. R. Forris, e (1) altrove da noi descritti, a quegli istessi che pativano, era chiaro muoversi e nuotare il cuore dentro l' acqua; così nell' esemplo citato da Stalpart (2), je distincte admodum pulsante carde incine dane agitationem, in pericardio andire lin cebat ;; così nella donna di 30 anni ranimemorata da Morgagni (3), la quale asseriva , ad choracio mitum fluctuationem in 'eo sentire ; : ma questi casi. siccome dove si pore chiaramente distinguere coeli occhi l' acqua, che internamente occupava l' interno del petto, sono paruti continuamente al maggior numero degli ottimi Clinici di una rarità estrema. E però sono lo nel pensare, che se taluno ancora ultimamente pronunciò quest' idrope di facile e piana cognizione, questo non si debba intendere, fuorche di alcuni e particolari esempii senza pretendere, che la facilità di questa diagnosi ugualmente si estenda all' universale di tutti gli altri casi . Li segni meno incerti dell' acqua raccoltà nel pericardio sono un senso di oppressione e di peso lungo lo sterno. Part, II. The a all 14

<sup>(</sup>s) Lib. H. P. I. Bref. art. XI. (a) Cent. I. obs. 36.

più o meno esteso giusta la quantità e la mole delle acque, le palpitazioni e li tremori del coure, i delle qui, la respirazione difficile, e difficilissima, quando il malato giace supino, o sull' uno dei lati, e l' irritamento di una tosse per lo più secca unitamente ad uno stimolo diffuso per tutto, il sistema dei vasi rossi, d'onde il polso divien duro irritato, e più frequente ; a questi segni già prima riconosciuti da rutti gli altri Medici Senac forse il primo soggiunse un ondeggiamento nell' intervallo delle palpitazioni, il quale si fa visibile agli occhi dell' osservatore fra la terza quarta e quinta costa: meominciamo dall' esame di quest' ultimo segno.

5. Il ch. Sig. Bar. di Corvisart verificò una sola volta quest' ultima osservazione, ma non già cogli occhi, ma bensì col toccare delle dita si potè accertare di un ondeggiamento nei luoghi, che il suo illustre Predecessore aveva annunziati : io confesso, che in moltissimi casi di questi infermi la mia fortuna non mi à favorito giammai nè in quella prima, ne in quest' ultima guisa; e solo nei vasti idrotoraci, dove gli infermi stemperati per la diuturnità del male erano già inclinati alla tabe, e l' istessa cavità del torace era stata allargata dalla copia delle acque ; queste mi parvero talvolta al tatto ed alla vista sensibili; altrimenti nell' idrope sola del pericardio l' ondeggiamento o veduto o sentito colle dita sarà, io lo temo, raro altrettanto, quanto quel senso interno di cuore nuotante nell' acqua descritto.

passò gran tempo, dagli altri due Medici Italiani . O' potute bensì verificare un altro indizio assai analogo ai precedenti, che il battito del cuore cioè in questi idropici sen bra, che si eseguisca successivamente in più luoghi, quasi il cuore mutasse la sua sede, e si movesse liberamente dentro un area più capace di quella, che sia il solito volume del pericardio: ne in altra guisa ò petuto far riconoscere talvolta ai Giovani allievi della mia Scuola Clinica. in mezzo alla mancanza di tutti gli altri segnali, la presenza dell' idrope, che qui si discorre, e che fu poscia confermata pienamente colla sezione dei cadaveri. Sembra infatti, che nei dilatamenti insigni del pericardio per la quantità delle acque in esso raccolte il cuore sovente infermo in questi casi di altri mali suoi proprii, o dei yasi maggiori, e però soggetto a molta irregolarità de' suoi battimenti per la troppo disuguale copia di sangue, che è ricevuta nelle sue cavità, che il cuore, io dissi, abbia una libertà maggiore di portarsi ; e di riportarsi ora più da un lato ed ora da un altro, così che li suoi urti non corrispondino sempre ad un luogo medesimo: ed inquesti casi in vece dell' ondeggiamento, del quale si è parlato, mi pareva sentire sotto le dita un palpito, un tremore oscuro, e nascosto sotto le coste corrispondente alle battute del cuore fra loro disuguali, ed estese ad una insolita circonferenza, e quasi la parte inferiore del torace si fosse allargata; come non è del tutto raro a vedersi nei vasti empiemi, o idroidrotoraci. Questo osservazione medesima non fuggi alla diligenza del Sig. Barone di Corvisart, che forse ne scrisse il primo di tutti gli altri: mi è per altro necessario di confessare, che in altri molti di questi mali da me veduti non comparve mai differenza, che nel mutamento o nella estensione insolita delle battute del cuore fosse osservabile colla vista, o col tatto, ne certo vi potei discernere agitazione alcuna di fluido: nel caso del Ceneri, che (1) abbiamo riportato di sopra, il battere del cuore era, quale appunto noi abbiamo narrato in molti idropici del pericardio; e in quel cadavere il pericardio era attaccato al cuore e l' acqua solo si conteneva :o:1 tessuto subcutaneo del torace. Noi tratteremo più sotto di un altro indizio analogo ai precedenti, della così chiamata percussione .

6. Ora verendo alla speciale disamina degli altri segni, li quali o sono gli stessi, ovvero grandemente si avvicinano a quelli, che in generale competono agli idropici di petto, mi pare far precedere
prima di ogni altra cosa una istoria, che a grande
nostro ammaestramento il Morgagni ci lasciò scritta,
dalla quale subito si comprende, in quante difficoltà
noi siamo per entrare intorno ai fondamenti della
diagnosi, che qui si vuole descrivere, Si tratta di una
Monaca, la quale più volte risanata da taluna di
quelle sembianae nella bocca e intorno alla bocca,
che

(z) Cap. VI. art. 6.

E - LEL Google

che i Medici sogliono chiamare scorbutiche, e che certo mostrano in generale un tessuto di cute gracile, e pronta ad infiammarsi ed esulcerarsi, fu infine molestata, più che dai soliti suoi guai, dalla troppa diligenza del suo Medico, del quale fu miseramente in fine la vittima. Si avvicinava la primavera, ed in quell' anno, più che negli altri prima passati, la salute di quella vergine mantenendosi prospera non voleva essa però intendere, che il Medico si adoperasse per lei replicandole giusta il solito le medicine degli anni avanti, e poverella si faceva schermo di tutte le ragioni possibili per non essere medicata, dappoiche le pareva di essere sanissima: ma il Medico fece tanta forza ed ingegno di parole recitando li soliti sermoni in favore di queste cure majali, che finalmente fu mestieri, che la povera signora ingollasse senza indugio un beverone di siroppo aureo quell' istesso di, nel quale similmente tutte le altre sue compagne di monastero diedero principio alla quarantena solita di quei giorni, Ma, avvegnache gli effetti delle medicine non solo ai poteri ubbidiscano delle sostanze, dalle quali sono composte, ma bensì ancora alle speciali riazioni organiche proprie dei diversi corpi, questo infortunio tristissimo accadde, che quel medicamento, che aveva purgato 'mitemente tutte le altre, in quest' ultima, che fu suo malgrado medicata, facesse le veci del catartico il più violento, e per ben cinquanta volte le andasse ricercando in ogni luogo e ripulen١,

do tutte le intestine : ed a questo si fece compagna una sete intollerabile, che la fece bere a colmetazże tutta quella intera giornata, senza per altro, che le urine corrispondessero ad una quantità così sterminata di bevanda. Ed ecco subitamente nella susseguente mattina risvegliatasi, e seduta sul letto per vestirsi, viene ella assalita da una oppressione grandissima di cuore, che termina con una sincope; ritorna a se, ne, purche sia perfettamente quieta, ne parli, ne muova se braccia, risente più molestia alcuna : la sua faccia è di una sana ; respira , comunque essa giaccia, o stia in piedi, senza la più lieve difficoltà; li suoi polsi sono imperturbati, le separazioni dal suo corpo, e li suoi stessi ripurghi serbano intatto il loro ordine; nessuna tosse, nessun palpito, tremore, o dolore nel petto; dorme placidissimameute: ma non cost tosto parla, o intende ad ourare qual siasi cosa , quasi fosse compressa , e tutta intorno serrata da gran folha di gente, le mancano tutte le forze, e sviene. Le quali cose continuate già un anno, e le sincopi, e la piccolezza dei polsi, che dal primo insulto seguitarono dopo sempre più deboli, sopravvenuta nell' ultimo quasi una breve trafiggitura nel cuore, smarrito intieramente il polso, infelicissimamente spirò. Il caso straordinario della malattia, e la prosapia illustre, dalla quale discendeva l' inferma, presto popolarono il suo letto di Medici e di precipitosi giudizii: chi una affezione, chi un altra giva sognando con poca persuasione de'

suoi

suoi compagni, e con minor vantaggio del soggetto della cura; finalmente tanto conflitto di pareri si rimise, com' era dovere, a quel grand' uomo dell' Albertini, il quale chiamato a quella numerosa adunanza e inteso ai doveri di un Clinico, e non di un augure intensato, non osò proferir parola sulla natura e la sede del male, e n'ebbe però lode grandissima dal Morgagni (1), cujus me cautam cunctationem imitari in loco numquim panituit, potius quam nonnullorum audacem celeritatem ":e solo dopo alquante visite, veduta e riveduta l' inferma, espresse modestamente il suo parere, che il pericardio fosse pieno d' acqua. E questo male e non altro, fuori della sola membrana del cuore, la quale ,, manifesto erodi caperat,,, e sane tutte le altre viscere, e tutte le altre parti comparvero nella sezione del cadavere che Albertini ottenne di poter fare colla sola compagnia di un altro Medico il Dott. Muratori .

7. Questa istoria a noi descritta da Morgagni, al quale soleva Ippolito Albertini spesso rammemorarla, due nomi per integrità di fede e fama di sapere dovunque illustri, e quanto si deve rispettati, mi parve sempre la più acconcia di tutte le altre per la istoria dei segni proprii di quest' idrope, nel quale sembrava consistere tutta la malattia, senza l'accompagnamento, come in quasi tutti gli altri casi avviene, di altri mali, e di altre parti offese, ghe oscu-

1

(1) Epist. A. M. XVI. art. 43.

rassero coi segni proprii, li segni speciali dell'idrope qui intesa; il solo cuore in quest' ultimo esempio non lasciava dubitare della infiammagione, che a lui si fosse comunicata, ne per altro li suoi guastamenti erano così gravi, quanti sogliono vedersi negli altri infermi di questa natura. E se ad alcuni di questa fatta di idropici può essere conveniente l'estrarre le acque raunate nel pericardio, sarà questa la occasione forse unica di intraprendere colla più grande fiducia o la puntura proposta da Senac, o il taglio, che il mio celebre Maestro Desault con ragione antepose alla puntura fatta col troicart: della qual cosa, che solo quì si accenna fuoti del nostro proponimento, si parlerà distintamente nell'ultimo di questi libri. Parve ad Albertini di attribuire la cagione immediata di quell' idrope alla copia incredibile di bevanda fatta da quella Monaca assettata ed arsa dagli smodati scarichi di ventre, che sopra si dissero : ne sembra certo incredibile, che in tanto suo interno vuotamento, ed in tanta effusione dei vasi esalanti dalla superficie interna de' suoi intestini , si facesse luogo ad un assorbimento tanto più copioso: e forse argomentò il Clinico Bolognese, che i fluidi assorbiti in troppo grande quantità, data l'opportunità di alcune locali predisposizioni nel pericardio, ivi si versassero per la soverchianza della loro mole già troppo mal contenuti dentro la capacità dei vasi : e poiche non occorre dubitare della degenerazione varicosa degli assorbenti, e della somma te-

nui-

nuità, alla quale, alcune volte sono ridotte le pareti dei loro canali, quindi risulta chiara la possibilità dei loro spezzamenti, come più sopra (1) da noi venne accennata , la quale, rimanendo perfetta la struttura e la naturale disposizione, che essi anno, non potrebbe essere pensata così di leggieri: ne questa cagione di taluna delle idropi saccate dispiacque a molti ce-1 lebri Medici ed Anatomici, e tra gli altri al Sig. Soemmerring (2); e non mancano; e nemmeno sono rare le osservazioni di linfatici assai dilatati veduti negli idropici in generale, e negli idropericarditici per testimonianza di Valsalva rammentata dal Morgagni: E tale forse fu il caso dell' infermo, il quale dopo gagliardi ed insoliti esercizii assalito prima da qualche molestia nel sinistro lato del torace vi ebbe in fine tal senso, come di cosa, che vi fosse totta, "indeque per-semihoræ spatium in regione ista humoris velut ab alto in pectoris fundum cadentis stillicidium non tantum ab eo percipi, ted etiam ab adstantibus audiri potuit ,, ; e però li due insigni Medici Willis e Lovver vennero in determinazione di aprire il torace di quell' infermo col cauterio; e l' esito confermò la diagnosi, che essi fecero, per la quantità del fluido biancastro e denso e quasi latteo, che ne uscì fuori, e seguitò a stillare da quell' ulcera, che fu mestieri di tenere a lungo aperta, essendosi rinno-

(t) Cap. VI. art. 8.

<sup>(</sup>a) Varie: &c. et rupt. Vas. absorb. XXVI.

vata la raccolta dell'acque, dappoiche quella apertura dopo i primi giorni fu chiusa :: l' istoria del soggetto che in questa guisa curato proseguì a vivere, ci fu conservata da Willis (1). Nemmeno mancano esempli di copia osservabile di fluido mandato in brevissimo tempo dalle estremità dei vasi esalanti per offesa o ferita di taluno di essi, come tra tanti casi facilissimi a dirsi, ed a vedersi giornalmente dai Chirurghi, può bastare l'istoria narrata da Bidloo (2) di quel ferito nel naso, dalla cui cavità della narice destra nello spazio di 23 ore uscirono "circiter viginti purissimi laticis uncia ,. Qualunque cosa nondimeno si estimi intorno alla verità di questo intendimento che sembra fosse quello dell' Albertini ragionando le cagioni dell' idrope da lui conietturato in quella Mo-" naca, forse ancora un altra conghiettura mi sembra più facile da farsi, e più conveniente ai fenomeni finora?" discorsi del consentimento universale di tutto il testi suto membraneso, iatendo dire, che dal soverchio stimolo portato alla superficie interna degli intestim, d' onde piovve tanta quantità di umori enterici dal ventre di quella inferma, propagatosi quello stato di irritamento e di prossima infiammagione alle altre membrane interne, queste fossero similmente sollecitate ad effondere dalle estremità dei loro esafanti quel vapore, che a ciascheduna in particolare delle cavità interne compete; e quindi il pericardio, for-

<sup>(1)</sup> Pharm. Ration. Part. 2. sect. 1. cap.

<sup>(2)</sup> Decad, z. Exercle. anat. chir. 7.

se predisposto in quella Signora più di qualunque altra parte a questo effondimento, versasse tanta quantità di fluido, quanta poteva bastare ad un idrope quasi istantaneo : della qual sorte di idropi nate nell' intervallo di poche ore potrei citare altre testimonianze . ch' io stesso ò vedute , se il luogo lo permette. In ogni medo la predisposizione dei luoghi, nei quali si raccoglie tanto subitaneo versamento, vi è indispensabile, siccome in qualunque altro caso di malattie interne col solo mezzo degli stimoli ordinarii della vita: ed il cominciamento similmente di quella grande raccolta d' acque fu di origine infiammatoria, della qual' indole sembra, che fosse parimente l'affezione del cuore, che si mostrò nell' ultimo, quantunque non gravissima. Forse alcuni allora avranno pensato, che la successiva malattia del cuore nascesse dall' indole acrimoniosa del fluido, che si era effuso: la qual cosa io mi sono già spiegato di sopra, che da me non si poteva intendere. -

8. La cagione, o almeno le cose precedenti, e le circostanze, che accompagnarono quella tanco improvvisa e grave malatria, detreminarono certo l'egregio Bolognese alla diagnosi, ch' egli fece, più che li segni atti a poteria riconoscere giusta il comune linguaggio dei Medici e li segni soli furono il senso di oppressione sotto lo sterno, quasi un sasto le gravitasse in sul cuore, o folta gente la serrasse, e la stringesse intorno, e in secondo e ultimo luogo la sincope: delle quali sembianze, oltre che

sono similmente citate, onde argomentare l'idropisia universale del torace, deve ancora dirsi, che altre volte affatto mancarono, dove il pericardio fu veduto dopo la morte pienissimo d'acqua. Quell' uomo. nel cui cadavere esaminato da Valsalva si ritrovò " pericardium aqua plenum (1) ", era edematoso nelle estremità, era molestato da lieve febbretta, respirava difficilmente, fuorchè tenendo il capo sollevato, tossiva, e mandava degli sputi catarrali, era oppresso da sete, e nemmeno una sola parola vi è detta di sincope, e di angustia e peso nei precordii: la giovane contadina portata nello Spedale di Padova (2) era similmente libera da queste molestie, e per colmo della nostra istruzione respirava a guisa, di chi è sano, fuori del solo caso di cibarsi di alcuna cosa, che fosse calda, e il pericardio era pienissimo d' acqua, e similmente amendue i sacchi delle pleuri. L' Imolese molte altre volte da noi ricordato, che sovente d' Imola veniva in Bologna, e che a tutti gli altri Medici, fuorchè al solo Valsalva, pareva malato nel basso ventre, di null' altro pativa, che dei lombi, quasi in quel luogo gli fendessero per metà la spina; e provò ancora qualche sintoma anginoso prima di entrare nello Spedale, senz' altra oppressione di petto o apparenza di sincope; e non pertanto era il suo pericardio così copiosamente ripieno d' acqua, , ut vix compunctum aque ejus, qua erat

<sup>(1)</sup> Epist. an. m. XVI. art, az. (4) Ep. cle. art. 38.

erat plenissimum, tenue quasi filum ad modicam alticis. dinem ejaculaverit;; ; quello Spagnuolo, che fu da me nominato più sopra, quantunque avesse il pericardio disteso da molt' acqua, respirava, e sofficiva qualunque posizione del suo corpo, e per sopra più si moveva, e parlava così copiosamente, e con voce ferma e sonora, quanto meglio può aspettarsi dagli uomini più sani e robusti; solo era stato molestato da qualche sincope; e ancora in quel caso il mio giudizio delle acque raccolte nel suo petto ; fu uni- « camente fondato nella osservazione delle cose, che avevano accompagnata la sua malattia; ne certo li suoi polsi, su i quali Senac parve aver: fatto non mediocre fondamento, potevano essere ne trovarsi più simili a quelli, che sono perfettamente naturali, fino agli ultimi confini della sua vita. E quanto alla giacitura degli infermi, che anno acque disperse nel torace, ed ai modi, coi quali in generale essi respirano, le altrui e le mie proprie osservazioni non mi lasciano dubitare della insigne differenza; che separa questi infermi gli uni dagli altri secondo le varie sedi, e la quantirà degli effondimenti, che sono succeduti, e le malattie locali, e li perversi cangiamenti nati, negli organi della circolazione, e della respirazione: senza la quale ultima circostanza non è raro, che si trovino acque versate in varie parti di quel ventre senza offendimento dei soliti modi o di respirare, o di poter giacere in un modo piuttosto, che in un altro. In generale, allorche uno

solo dei sacchi delle pleure è inondato, giace l'infermo con molestia minore in su quella parte e dove l'acqua è raccolta: non così, quando li due lati sono similmente ripieni d'acqua ; allora il giacere meno incomodo suol essere il supino col tronco più o meno inclinato in avanti, e sedendo e in piedi sono affaticati dal peso delle acque sul diafragma : e molti di questi, che è veduti vicini a morire, quanto l' idrope è più vasto, tanto riposano meno male sul dorso, ne altrimenti possono vivere; come ancora dell' idropi sole del pericardio molto avanzate notò il Laneisio, ed altri prima e dopo di lui, con opposizione non pertanto di altri fatti, che sembrano persuadere il contrario. Gli attacchi del polmone alla pleura costale, che sono frequentissimi in tutri questi mali, sostenendo il polmone attaccato, che non graviti sulla parte opposta, e per simile modo le aderenze dell' istesso pericardio e al polmone, e al diafragma, e allo sterno; la mole dei sottoposti visceri del ventre, che sostiene ed innalza il diafragma ora più da un lato, ed ora da un altro, sono cagioni di molta irregolarità, che il prudente Clinico non saprebbe dimenticare per la dovuta considerazione, e riserva del suo giudizio. Ma ritornando alle idropi del pericardio, purche queste non sieno di gran mole, ne congiunte ad altri insigni vizii dei precordii, o dei polmoni, fu già parere dell' Hoffmanno , spirandi difficultatem mitiorem in hidrope pericardii, quam thoracis esse (1); Ipp. Albertini scrisse più chiaramente ; difficilem decubitum; et frequentem rezidenti (2) necessitatem bis umquam incidere ;; Perultimo il senso di peso e di oppressione, che in questa sorte di infermi è soliro descriversi lungo lo sterno a diverse altezza, o alquanto inferiormente poco sopra l' umbilico, e ancora sorto lo stomaco, siccome suole accadere telle affezzioni del pancreas, comparve tarbueta in altri solo posteriormente incomparve tarbueta in altri solo posteriormente incorno agli attacchi tendinosi del diafragma, come fu il caso dell'infermo. Inolese, ricordaro da, Morgagni, e come io stesso, ò veduto in altri due soggetti;

9. Se la respirazione difficile non è segnale caratteristico di tutte le idropi del pericardio, cosa diremo noi del segno tanto celebrato da Carlo Pisones dello svegliarsi improvviso degli infermi nelle prime ore del sonno in grazia della oppressione di petto, che pare soffocarli, d' onde quegli infelici traendo a grave stento il fiato si discuoprono il petto, e si alzano, e corrono volentieri potendo ad una finestra cercando avidamente il ristoro di un poco di aria fresca; la qual cosa o più volte veduta in molti confermati asmatici ed idropici di torace. E di vero nello stato di pienezza, che sembra farsi nelle interiora dei nostri corpi negli intervalli della notte e principalmente nel primi tempi del sonno in mezzo alla quiescenza universale di tutti li sensorii esterni, e nella privazione di tutti gli esterni stimoli sarà

<sup>(</sup>x) Diesere, de Midrope Perleage. Bagles, .(a) Comm. Inst. Bon.

facile di intendere come ripiena la cavità del torace dalle acque in lei sparse, o dalla mole del pericardio il sangue riunito in tanta maggior copia nei tronchi maggiori , e nelle vicinanze del cuare vi apporti quella angustia e pena quasi di soffogamento che giunga a scuoter subito dal sonno questa moriente sempre de che per essi pur troppo a lungo non munte mai miserevole classe di infermi . E nondimeno questo fenomeno e quantunque frequente non è di quella costanza, che meriti di impegnare il giuramento del Medico, come già il Morgagni serisse di taluno, il quale poscia con suo pentimento ebbe ad vesclamare is quam faltacia sunt prognostica , canche Wanswieten (1) confesso, come questo andizio gli era talvoltà fallito ced il Morgagni, ed altri ci rammenratono alcuni casi di effondimenti abbondantissimi di acque nel torace e nel pericardio senza gli fastidii notturni di un vicino strozzamento. Non tacero per altro, come nella più parte di questi malati , e parimenti negli ancurismatici di torace, vegliando essi continuamente senza riposo, e respirando con massima difficoltà, se pure qualche volta di giorno o di notte i loro occhi si chiudono, due o tre minuti appena passati sovente sono costretti a svegliarsi, tanta è la pena edsil peso, che piombano loro sul Cuore and in James on the torons income 10. La sete anch' essa spesso molesta nella più parre degli altri insigni effondimenti sierosi suo-

(1) Comm. in aph. Boerh. Madient, as 12 to

le acccompagnarsi, e da molti Medici viene annoverata alle altre apparenze degli idropici di pericardio; ma non pertanto questa in alcuni casi mancò intieramente, e molti idropici di pericardio avendo principiato dal soffirita con grandissima loro pena, assal tempo avanti di morire non mossero più querela alcuna di quella interna arsura, che da principio gli aveva tormentati: e la sece, e la siccità delle fauci forse possono intendersi come segno di diatesi meglio, che di specie assoluta di malattia, potendo quella benissimo cangiarsi in un modo opposto, senza mutamento alcuno della speciale affezione, che nacque da principio.

11. Quanto alla tosse o secca o catarrale, e con spurghi di materie diverse, noi abbiamo già discorsa la sua significazione più generale, dove si è parlato della infiammagione dell' aorta e delle sue comunicazioni coi bronchi; ne questi speciali accendimenti mancano di essere sovente uniti alle cagioni prossime del.' idrope del pericardio, o alle diffusioni del processo infiammatorio del pericardio alle parti vicine: con tutto ciò gli effondimenti acquosi, dei quali si parla, comparvero talvolta o con nessuna tosse, o almeno con quella soltanto, che per la sua rarità, e mitezza de' suoi stimoli nulla serviva a chiarire la diagnosi di questa sorte di malati. Essa mi è paruta sovente un sintoma di mero consentimento, che la diversa natura delle potenze nocive, e le diverse tessiture locali dei corpi infermi

Part, II,

potevano modificare con insigni differenze, e anche togliere intieramente.

tz: Dirò ancora, eome nel maggior numero di questi infermi la cute si vede arida, e secca, fuorchè intorno al capo, e sul petto: gli estremi dei lo ro arti sono freddi, e di molesta e acuta sensazione di freddo vidi, che si lamentavano molti nel basso ventre, e chiedevano ed asserivano di aver ristoro dalla applicazione di panni caldi intorno all' umbilico: d' onde si può intendere, di quanta utilità, non per la guarigione della malattia per lo più congiunta a vizii organici insanabili, ma per qualche temporaneo sollievo, sieno a questi infelici gli stimoli sovente reblicati sulla superficie dei loro corpi, o coi fomenti caldi, o colle ventose secche, o colle fregagioni, o coi senapismi, o coi vescicanti; le quali cose copiosamente saranno da noi discorse nel III di questi libri.

## CAPO VIII.

## Continuazione dell' istesso argomento.

E. Lo seguiterò narrando in questo luogo taluno dei casi di idropici di pericardio, come dalla osservazione mi sono stati offerti, dissimili tra loro quanto al segni, e la complicateza dei visceri affetti, siccome quanto alle cagioni, ed al procedimento della malattia, d'onde sempre meglio comparisca la somma difficoltà

di poterne giudicare facilmente, come alcuni avrebbero voluto. Domenico Rizzardi Bologaese, che aveva ilcapo di una gran mole, e non corrispondente al restante del tronco, siccome pure a questo non corrispondevano le estremità piuttosto piccole e gracili, paragonate alla grassezza ed alla ampiezza del petto e del ventre, u mo di varia fortuna, dopo avere usata la sua vita in ogni genere di intemperanza afferto più volce di contagio venereo, e finalmente ridotto alla mendicità, tristo ed agitato nell' animo dalla memoria de' suoi eccessi e dai rimproveri della moglie, in età d' anni 45 fu ricevuto nell'i Ospizio Clinico dopo la metà del marzo dell' anno 18 6. Era stato infermo, alcune settimane avanti di grave corizza, la quale dopo qualche passaggierasembianza di volgersi in meglio, finalmente si era avanzata al segno di non lasciarlo più dubbioso sul pericolo della sua vira ; si doleva fortemente nel capo, respirava con difficoltà giaceva in letto in qualunque posizione, nondimeno la sua giacitura ordinariamente era in traverso, e rannicchiandosi tutto in un gruppo: la sua mente non era ferma, dormiva la maggior parte del tempo, li vasi del collo assai distesi, la faccia era alquanto gonfia e colorata, e sparsa di striscie livide, lingua secca e sporca, le fauci assai rubiconde, il suono della voce basso, espesso interrotto da qualche sospiro, tossiva rare volte, lo sputo denso, e hevemente tinto di sangue, gli ipocondrii molli , senza nessuna osservabile durezza fuorche un forte batito, come pareva, dell' aorta ventrale, ed ivi pure nel ventre si doleva d' improvvisi tormenti, che l' assalivano, quasi di un cane, che il lacerasse : la cute era secca, mediocremente calda, il polso contratto, alquanto celere, e disuguale, era stato nei giorni avanti vertiginoso, aveva sofferta qualche palpitazione di cuore: li suoi sonni erano stati inquieti, e turbati da mille funeste e stravaganti immagini : il ventre era quasi intieramente chiuso da parecchi giorni, le urine poche, torbide e sedimentose. Il giorno dopo, ch' egli fu ammesso nella Sala Clinica, li suoi sputi erano marciosi, e vi era del sangue in maggior copia: le fauci erano rosse e dolenti , la difficoltà d' inghiottire era cresciuta: le cavate di sangue, e gli altri mezzi opportuni a togliere la soverchianza degli stimoli interni parvero dentro la quarta giornata avergli recato un notabile vantaggio : la gola non doleva più, gli sputi erano di solo catarro bianco e denso: ma nella notte della sesta giornata fu obbligato di sedere in letto per poter respirare, non soffriva, che il suo torace fosse coperto neppure dalla sola camicia, tanta era la smania, che egli vi sentiva: si lamentava di vapori al capo, che rendevano le funzioni della sua mente pigre ed incerte: le urine da due giorni erano copiose e di color naturale: le sole separazioni di ventre erano poche e liquide: nella notte, che precede la nona giornata, la difficoltà della sua respirazione, si fece ancora più grande: fu obbliga-

to per non sentirsi soffocare discendere dal letto, e passeggiare: il suo ventre era teso e gonfio, mandava gran quantità di flati, dopo i quali pareva respirare meno difficilmente: nella decima giornata dopo aver passato buona parte della notte in piedi , o girando intorno al suo letto, nella mattina giaceva come nel primo giorno, le funzioni della mente assai turbate e confuse; pareva aver perduta interamente la memoria di tutte le cose , balbertava continuamente fra se, ne la sua lingua poteva reggere a pronunciare intiera una sola parola, le urine erano ritornate assai scarse; le sue estremità erano fredde: nel decimo secondo giorno tutte le cose proseguivano sempre peggio: li suoi arti superiori erano sparsi di quelle macchie nerastre a guisa di striscie, che erano comparse nella sua faccia fino dal primo giorno, che fu ricevuto nello Spedale, la mano sinistra era notevolmente gonfia e edematosa, verso la sera il suo aspetto era in tutto simile ad un' letargico. giaceva supino in letto, immobile insensibile a qualunque stimolo, profondamente soporoso, bocca strettamente chiusa, respirazione così piccola e rara-, che pareva intieramente cessata: il giorno dopo riscosso dal suo letargo si ricordava confusamente di aver sofferta qualche vertigine: la sua respirazione era meno difficile, lo sputo scarso, figurato con qualche apparenta marciosa, le urine pochissime: l'edema della mano sinistra quasi scomparso, li piedi al contrario erano visibilmente enfiati, mangiò con qual-

m 3

che appetito, e più del solito : nella notte avanti la decima quarta ricadde nel suo sopore, la sua faccia nella mattina era pallida e molto alterata a non conosceva nessuno, non rispondeva, restava qualche minuto senza respirare, li suoi polsi erano piccolissimi, e affatto simili nell' un carpo, e nell' altro, si dibatteva col capo, strigneva fortemente i denti, tremava nelle estremità superiori, mandava qualche sospiro, il ventre era molto gonfio, e così i piedi e le mani: morì subitamente a guisa di un apoplettico nel finire della decima quinta giornata: li suoi polsinon furono mai intermittenti. Le meningi erano assai resistenti e rubiconde, e così pure la massa del cervello coperta di vasi rossi molto dilatati, ne altra cosa fu veduta nel capo degna di osservazione: nel torace li polmoni erano alquanto aderenti alla pleura e nel sinistro più piccolo dell' ordinario comparve qualche poco di suppurazione, non così nel des tro, che non pareva lontanarsi molto dal suo stato naturale; ma tutta la cavità delle pleure era piena d' acqua, il pericardio di una una mole assai vasta, tutto sparso di minutissimi vasi sanguigni, di una durezza coriacea, e tutto pieno di un fluido giallastro. il cuore anch' esso cresciuto di mole, particolarmente nelle sue cayità anteriori assai floscie e quasi petfettamente vuote di sangue, le cavità posteroiri assai carnose e robuste, e quasi nello stato naturale: ma tutta l' aorta ingrandita forse più di tre volte nel suo calibro rappresentava tutta un vasto aneuris-

ma cilindrico e la sua ampiezza si estendeva fino alla sua divisione nelle illiache; il colore delle sue tonache era come di carne, e tra le sue pareti vi era in più luoghi del sangue stravasato: nessun segno nemmen piccolo di ossificazione in nessuna parte: tutti i tronchi arteriosi erano pieni di una sostanza poliposa nerastra assai densa: anche le vene erano assai dilatatate, ma con entro poco sangue, e contro il solito in molti luoghi affatto vuote, e colle pareti di una incredibile sottigliezza: il solo fegato fra le viscere del ventre era contemplabile per la sua grandezza, e più ancora per la sua durezza quasi scirrosa, e per la sua pallidezza. Anche nel ventre vi era sparsa molt' acqua: il grande effondimento d' acque nel torace di questo cadavere aveva potuto argomentarsi con qualche fondamento dalla presenza del segno descritto da Carlo Pisone, e poco sopra da noi discorso, dagli edemi delle estremità, e dalla scarsezza in generale delle separazioni.

2. Pietro Fabbrizi Faentino, abitante in Bologna, di manifeste sembiante rachitiche, e singolar mente nella costruzione del torace, canepino di mestiere, in età d'anni of entrò nell' Ospizio Clinico sul fine di novembre dell'anno 1808. Gli fu cagione della sua venuta un dolore intenso nell'ipocondio sinistro, che si estendeva all'epigastrio, ed un vomito abituale dopo aver mangiato: molti anni avanti egli eta stato molestato da lunghi e dolorosi

.

reumi, che lo assalivano ora in una ed ora in altra parte: era due volte pericolosamente caduto percuotendo fortemente la spina dorsale, e l'osso sacro: con tutto ciò egli attendeva da molti mesi senza pena al suo mestiere, quando nel mese di luglio senza nessuna speciale cagione, ch' egli potesse conoscere, fu preso da vomiti replicati, con dolore e peso sotto le coste spurie del lato sinistro, d' onde gli fu mestieri dopo alquanti mesi ricoverarsi allo Spedale. Quando io lo vidi, la sua faccia era pallida, e alquanto gonfia, respirava difficilmente, sopra tutto allorche dopo aver mangiato il suo dolore diventava più acerbo, e subito dopo vomitava qualunque cibo egli avesse preso o solido o fluido: quantunque pure in questa continuazione de' suoi mali non mancassero alcuni brevi intervalli quasi di riposo, nei quali senza dolore e senza vomito fossero da lui ritenuti gli scarsi alimenti, dei quali solo poteva nutricarsi: il dolore gli impediva di giacere sul lato sinistro, non così su il destro: il suo polso era debole, ma simile nel suo ritmo al naturale; era senza appetito, aveva la bocca amara, il ventre era da per tutto molle, le sue separazioni piuttosto fluide e copiose, non così le urine scarse, e fecciose. Nei primi 20 giorni, ch' egli fu sotto la mia cura, la malattia continuò presso a poco sempre la medesima : solo veniva tormentato dai frequenti dolori nel ventre: le separazioni dal ventre e dalla vescica erano scarse, tutti gli arri alquanto edematosi,

il dolore prima fisso nell' ipocondrio sinistro pareva determinato con più forza sotto lo scrobicolo del cuore : sedeva qualche poco sul letto, ma allora nonpoteva inghiottire cosa alcufa: nella ventesima quarta giornata del suo ingresso nello Spedale ebbe subitamente due molto abbondanti sgravii di ventre. dopo i quali fu preso da forte deliquio, che per qualche minuto lo tenne in forse della vita: ebbe qualche poco di sangue mescolato colle separazioni di ventre, seguitava edematoso, dolendosi molto sotto lo scrobicolo del cuore vomitava spessissimo appena preso il cibo, li suoi polsi bensì deboli, ma senza nessun disordine : nella trentesima settima giornata tremava ad ogni lieve movimento quasi fosse stato paralitico, era senza forze, li suoi polsi seguitavano senza nessun divario: il suo tremore universale il giorno dopo era dissipato, pareva che mangiasse meno male del solito, il vomito da qualche giorno era alquanto più scarso, il ventre e la vescica offrivano maggior copia di scarichi: nella quarantesima giornata verso la sera ritornò a tremar tutto negli arti inferiori, l' edema degli arti era alquanto minore: nella mattina susseguente il tremore della notte avanti era sparito, ma ritornò nella sera del giorno istesso: quattro ore dopo mezza notte la sua respirazione già sempre stata avanti difficile improvviso divenne così breve e angusta, che pareva cessare affatto per qualche minuto: morì subitamente tre ore dopo. Aperto il terace il polmone destro

fu visto molto ampio e senza veruna offesa notabile. il sinistro alquanto indurito e attaccato in più luoghi alla pleura costale; nei sacchi delle pleufe vi era contenuto qualche poco d'acqua : maggior quantità si nascondeva dentro il pericardio cresciuto al di la della sua mole ordinaria, il cuore vi era molto piccolo, e circondato intorno alla sua base e verso la sua punta di molte idatidi della grandezza di piccole fave , le pareti del cuore erano assai gracili al contrario delle tonache dell' aorta assai robuste, e di un calibro maggiore dell' ordinario; l' arteria polmonare all' opposito era assai gracile, ed assai meno capace dell' aorta: il volume del fegato era assai piccolo e della sua ordinaria tessitura: lo stomaco era piccolo, e le sue tonache assai dense, e l' orificio del cardiar notabilmente ristretto e indurito, e scirroso, e cresciuto di mole era il pancreas: il rene sinistro ingrandito di mole cra di una sostanza assai dura, e la sua pelvi molto dilatata: i linfatici del mesenterio si vedevano in gran numero molto distesi e gonfii. E probabile, che questi vizii del ventre, dai quali forse più tardi provennero l' idrope del torace e del pericardio, e la congerie di tante idatidi, che cuoprivano molta superficie del cuore; avranno avuto principio dalle cadute precipitose fatte quattro, e sei anni avanti da quel miserabile, principiato allora il corso di una qualche peritonitide cronica, certo non rara da vedersi dopo le violente commozioni sofferte cadendo, o percotendo for-

te

temente tutto il corpo; cagioni, come io temo, spesso non abbastanza avvertite dagli infermi, e dalla diligena za dei Medici: ne forse avranno cessato di concorrere alla generazione dei mali istessi le disproporzioni già notate nella macchina di quell' infelice. L' idrope del pericardio, che certo vi era, ebbe li suoi segni confusi colle offese del rene sinistro, del panereas, e dello stomaco: e quantunque da me si facesse qualche argomento di vizio cardiaco, io non riconobbi l' idrope del pericardio, se non dopo averla veduta nel cadavere.

2. Nel giorno 16 di febbraro 1809 fu ricevuto nell' Ospizio Clinico Gaudenzio Aldrovandi contadino della età di 28 anni : le forme del suo corpo erano molto irregolari, ed il suo torace assai depresso ed infossato nel suo mezzo: della età di 15 anni egli era caduto da un albero, percuotendo fortemente il terreno col petto : dopo alquanti giorni ritornò al suo lavoro credendosi abbastanza risanato: tre mesi avanti, ch' egli entrasse nello Spedale, soggiacque senza nessuna manifesta ragione a replicati sputi di sangue con tosse acerba, respirazione difficile e dolore, e calore nel petto: fu curato quanto bastò acciocche il sangue si arrestasse, e la tosse e la dispuea si mitigassero; ma nel giorno primo di febbrajo fu assalito, per quello che si poteva intendere, da una pleuritide : fu curato opportunamente . e la febbre parve, che cedesse quasi intieramente : ma la tosse, e la difficoltà di respirare e la impossibilità di giacere in letto lo costrinsero ad abbandonare la sua casa, e cercare asilo tra gli, infermi della Scuola Clinica. La sua faccia era pallida e scarna, la respirazione affannosa, la tosse con sputi di materie dense e di colori diversi, lingua umida, anoressia, nessuna sete, dolore non forte allo scrobicolo del cuore calor naturale della cute polsi frequenti vibrati piccoli, spesso irregolari, decubito assai difficile sul dorso, e a tronco eretto, pulsazione manifesta dell' aorta ventrale, urine scarse e confuse, separazioni di ventre sottili; la tosse continuò assai molesta nei giorni, che seguitarono; dopo una cavata di sangue, che fu replicata, ed una enistassi molto copiosa dal naso, che ritornò per due mattine, poteva giacere senza difficoltà su qualunque lato, la tosse era diminuita, e così ancora l' affanno di respiro, ed ogni senso di dolore sotto la cartilagine mucronata, aveva molto appettito, e mangiava con grande voracità: dopo la ventesima quarta giornata si trovò subitamente, come egli diceva, di aver perdute tutte le sue forze, fu insieme assalito da un senso di caldo universale, che lo molestò per molte ore : allora la tosse, e la difficoltà di respirare lo incomodarono più del solito: la debolezza continuò nei giorni, che vennero dopo, e il capo gli doleva, nella notte era tutto bagnato di sudore, e massime nella testa, gli usciva qualche stila di sangue dal naso, li suoi polsi si erago sempre conservati i medesimi; solo qualche velta vi si scorgeva qualche poco di intermittenza; nell' avanzarsi della notte erano più frequenti : seguitava a giacere facilmente su tutti i lati, nessuna oppressione al petto, le urine erano ora copiose ed ora scarse, molto colorate, talvolta brucianti nell' atto di uscire, si lamentava ancora di stimolo di urinare, e provava impedimento a mandarle fuori; nessuna gonfiezza alle estremità : la sua debolezza passati ancora alcuni pochi giorni si accrebbe notabilmente; l'angustia di respirare era continuamente maggiore, e la sua faccia si alterava sensibilmente di più : in questo stato nella trentesima terza giornata del suo male miseramente perdè la vita. Le funzioni della sua mente furono sempre liberissime fino all' ultimo: si era fatta la diagnosi di qualche vizio negli organi centrali della circolazione congiuntamente a qualche notabile offesa dei polmoni, e si pensò ancora da principio a qualche effondimento nella cavità del torace: ma propriamente verso il terminare della malattia li segni di questo effondimento erano quasi affatto cessati per la sua facile giacitura in qualunque parte, e per essere scomparso qualunque indizio di peso, e di dolore in tutta la cavità del petto. Visitato diligentemente il capo nulla vi fu trovato di osservabile: ma nel torace li polmoni quasi da per tutto erano attaccati alla pleura costale: erano lividi, e duri. ed il polmone sinistro era coperto di una grossa ed estesa pseudo membrana, sparsa di moltissimi vasi rossi, come un altra membrana qualunque dopo la

più fortunata iniezione; il sacco sinistro della pleura conteneva ancora dell' acqua, il pericarlio era molto voluminoso, ed occupava una gran parte del torace, esso era alquanto duro, con alcune striscie rosse, e pieno d' acqua: la mole del cuore superava più del doppio il suo volume naturale, la sua superficie era sparsa di minutissimi granelli bianchi, e lucidi, che appunto somigliavano tante piccole perle, le quali altro non erano che idatidi, che forate subito avvallarono; anche la superficie interna del pericardio ne conteneva un gran numero; l' orecchietta anteriore era dilatata sette, o otto volte più della posteriore, così ancora molti tronchi linfatici assar gonfi scorrevano lungo la faccia esterna del cuore, e molte idatidi simili alle precedenti cuoprivano il principio dell' arteria polmonare e della aorta, le quali conservavano in tutto le giuste loro dimensioni; anche l'aorta ventrale era senza offesa, comunque le sue pulsazioni, quando quell' infelice era in vita, fossero forti per generare il sospetto di qualche dilatamento arterioso; quei battiti per altro anch' essi sull' ultimo erano in tutto dileguati. Il tubo alimentare incominciando dallo stomaco offet un fenomeno assai singolare di avere le sue pareti in più luoghi sparse di piccoli enfisemi con bolle d'aria assai visibili, e queste erano ancora in gran numero sparse nel mesenterio: il fegato la milza il pancreas conservavano perfettamente il loro naturale aspetto.

4. Giuseppe Grassi di Pronaro, contadino, nativo

di luogo di montagna, e venuto pochi mesi avanti ad abitare al piano ed in fondi bassi, ben formato di corpo, e vivuto avanti sempre sano fino all' età di ce anni, venne assalito nell' autunno dell' anno 1830 da una semplice terzana, la quale cessò e ritornò più volte, finchè persistendo già da un mese col tipo di quotidiana, e molto indebilito per la lunghezza delle febbri si recò nel giorno 27 novembre all' Ospizio Clinico. La sua faccia era pallida, e alquanto edematosa, li suoi occhi erano cerchiati di livido, la sua respirazione in nessuna posizione era naturale, e soprattutto, quando egli giaceva supino, tossiva frequentemente, era senza appetito, e collo stomaco inquieto, accusava molta sete, il suo polso era debole e cotal poco frequente e irregolare, non si querelava di peso o dolore in nessuna parte, il ventre era alquanto gonfio e disteso d' aria, con notevole edema negli arti inferiori e singolarmente nel piede destro, le urine da qualche tempo erano scarse; questo aspetto di cose, ed il ritorno giornaliero della febbre seguitavano con poco divario già da 10 giorni, quando essendosi alzato mosso da necessità di scaricare il ventre cadde improvvico disteso in terra, e percosse fortemente il petto : si riebbe subito, ne parve si risentisse della sua percossa; quella sera medesima il suo polso prima solo disuguale, mancava per qualche battuta nel carpo destro; l' edema si era già avanzato anche agli arti superiori, respirava sempre più difficilmente, il battito del cuore si sentiva molto esteso dalla sinistra alla destra parte del torace, e dall' alto al basso : due giorni dopo il polso del carpo sinistro mancava quasi intieramente: divenne comatoso, era scomparsa ogni gonfiezza dagli arti superiori; in vicinanza della morte visse alcune ore affatto senza polso, morì apopletico; non si lamentò mai di alcuna mole. stia nel torace, la sua tosse era intieramente cessara da parecchi giorni; giaceva in letto col capo alquanto alto senza molta difficoltà, e poteva senza fatica rivolgersi su amendue i lati, e similmente star seduto in letto, e alzarsi, e camminare, senza che la sua respirazione si rendesse molto più difficile. Nel cano tra le meningi si conteneva molta copia d' acqua, nel restante del cervello non vi fu altra cosa di osservabile : la cavità del torace piuttosto ristretta era occupata nella sua maggior parte della mole del pericardio, li polmoni erano piccoli, e cacciati posteriormente ed ivi strettamente aderenti alla pleura costale, la sostanza del polmone destro era livida e dura e simile alla natura del fegato: nei sacchi delle pleure vi era sparsa dell'acqua, ma tutto il pericardio similissimo nella sua tessitura allo stato sano, in fuori della insolita grandezza del suo volume capiva una grande quantità d'acqua di un colore urinoso; il cuore era alquanto rubicondo, sparso di molte piccole e sottili pseudo membrane, ed alquanto dilatato nelle sue cavità anteriori, e dilatatissimo comparve il piccolo tronco della cava toracica: le cavità posteriori del cuore, ed il sistema arterioso appena si lontanavano dalle giuste loro proporzioni. Lo stomaco e le intestine erano assai grandi e piene d'aria: il fegato era alquanto cresciuto di mole edassai duro, e di color fosco, la vescichetta del fiele era quasi affatto vouta, la milza anch' essa era grande e di nessuna consistenza.

. Ma forse alla produzione dell'idrope del pericardio non è facile, che vi fosse concorrimento mai di numero maggiore, e di più forti cagioni, siccome nella fanciulla, della quale imprendo a dire per ultimo la malattia; e però ancora la natura del suo male comparve con tanta chiarezza, con quanta non mi era stato conceduto avanti di poterla mai raffigurare. Tessitura di corpo alquanto gracile, e for me inclinanti alle rachitiche, in sulli primi conati della pubertà, quantunque tuttavia mancante de' suoi mesi, fatiche insopportabili dalla sua età, scarso vitto e cattivo, strapazzi e contumelie, e replicate e crude percosse sul dorso da un zio crudele. presso il quale miseramente viveva, passionamenti fortissimi d' animo e terrori più volte sofferti, colpi ed urti gagliardi ricevuti sul petto per cadute fatte disgraziatamente, condussero quella miserella a tanto male, e per la frequenza degli enormi palpiti di cuore, e per la sua continua difficoltà di respirare, e per il peso incomodissimo, ch' ella risentiva nel torace, e per li delori, e la gonfiezza del ventre, e per la perdita quasi totale delle sue forze, che do-Part. II. po

po essere continuamente vivuta in mezzo ad ogni sorte di tormenti altro più non le rimanesse, che ricoverarsi, dove prima di morire fosse almeno una sola volta confortata di umani soccorsi, e principiando appena subito finisse di partecipare dei santi diritti della Umanità. La sua faccia era gonfia, la sommità delle sue guancie tinta di un rosso scuro, e così la sommità delle sue labbra anch' esse enfiate, le sue palpebre cerchiate di nero, il ventre gonfio e pieno d' aria e dolente, le sue estremità inferiori freddissime, e quasi di cadavere, respirava con somma difficoltà in qualunque parte o modo giacesse la sua voce fiocca, e bassa, il suo cuore palpitava e si moveva confusamente, ed il suo battere si sentiva esteso per molta parte del torace, il polso piccolo disuguale e intermittente, dolore continuo nel dorso lungo la spina, e ancora nel capo, urine scarse e torbide, separazioni di ventre quasi affatto mancanti: presto si accompagnò a queste pene un dolore intenso all'ipocondrio sinistro, con tosse frequente, piccola, e secca, con dolore alla spalla ed al braccio destro: le fauci erano arse, e più cresceva la molestia di una sete continua; il capo da lei tenuto per necessità sempre sollevato, e molto in alto, pareva caderle, e divenire pesante: li piedi e le mani, che non cra possibile di poter riscaldare, ptesto comparvero edematose, il peso e il dolore sotto lo scrobicolo del cuore si rendevano più gravi ogni giorno, qualche volta nel petto e nel capo era tutta coperta di

sudor freddo: il dolore del braccio destro cessava qualche volta per tormentarla più crudamente a guisa di cane, che la mordesse, nel braccio sinistro: le quali e tante sue pene ella raccontava con animo virile, e quantunque per miracolo non si udisse mai lamentare, la somma de' suoi dolori non le permetteva di aver quiete, e riposarsi nella positura istessa un solo minuto: in ultimo divenne comatosa. e svegliata accusava quasi un gagliardo vento, che fortemente le soffiasse incontro : e così in meno di 30 giorni terminò li perpetui mali della sua brevismà vita l' Angela Guilieri Bolognese in età di soli 14 anni, ricevuta nell' Ospizio Clinico sul fine di Gennajo l' anno 1807; caso in vero miserando, ma non meno maraviglioso per il raro sopportamento. e la grandezza dell' animo, col quale parve quella fanciulla aver vinta la sua età, e l' acerbità della sua fortuna. Li polmoni contratti, sparsi di piccole durezze in gran numero erano da per tutto di sopra attaccati alla pleura, posteriormente nuotavano in molta copia di acqua: ma il pericardio, che aveva intieramente mutato figura, e pareva una grossa palla tutta diafana per la sottigliezza del suo tessuto, riempiva la maggior parte di quella cavità, e tutto era pieno di acqua, il volume del cuore coperto di piccole false membrane era alquanto cresciuto nella sua mole, e singolarmente l'orecchietta anteriore dilatata forse quattro volte più del naturale, e sottilissima nelle sue pareti era la cava toracica: l'aorta conservava il suo calibro, e robuste erano le sue tonache, ed assai rubiconde, e tale ancora era lo stato dell'. aorta ventrale: il fegato alquanto duro, ed alcune grosse idatidi pendevano dalla vescichetta del fiele affatto vuota e resa quasi cartilaginosa: gli intestini anch' essi coperti di innumerevoli vasi sanguigni erano gonfii di molt' aria: tutto ancora nel basso ventre nuotava nell' acqua: il capo non fu toccato.

6. Quest' ultima inferma, come tanti altri parimente malati, ebbe enfiati i piedi, e come suole accadere, le mani anch' esse le ultime si gonfiarono: le quali sembianze edematose, che in altri si distendono per tutta la superficie degli arti, e per tutto il petto ed il ventre, e singolarmente all' un sesso e all' altro, e nel collo, e nel capo, e nei labbri e nell' apice del naso, e nei contorni delle palpebre, che questi infermi innalzano talvolta a stento, e si tingono di un cerchio di color fosco e di piombo, segno tanto pregiato da Vieussens nelle diagnosi dei mali dei precordii, e per quanto egli scrisse, o gli parve di vedere, specialissimo dell'idrope del pericardio, e che io notai tra gli altri distintissimamente in quest' ultimo caso, ed un altra volta non molto lungi dalla descrizione, come questa venne fatra da Vieussens, la maggior parte, io diceva, di questi effondimenti, e quelli negli arti più di tutti gli altri, non sono così proprii delle acque adunate intorno al cuore, che non lo sieno similmente di altre idropi speciaciali del torace, e del ventre, e come ò veduto una volta sola, degli idroccfali degli adulti, siccome ancora di molte altre infermità, nelle quali non si trova raccolta d'acque in nessuna parte, ma bensì floscezza e distemperamento di qualche viscera, o dei poteri universali della vita. E però questi edemi debbono mirarsi come effetti di una affezione universale, e di una disordinanza delle funzioni del sistema assorbente, il quale o resta compresso ne suoi maggiori tronchi, e singolarmente nel condotto toracico, sì come forse potrà accadere talvolta negli insigni dilatamenti della aorta, e forse ancora nei dilatamenti dell' azigos, che rare volte sogliono mancare nelle gravi alterazioni della sostanza del polmone, o perchè mancando il sistema assorbente della forza aiutrice, che sembra ricevere dalla circolazione rossa, in questi esempii troppo sovente indebilita, ancora per la troppa quantità di sangue, che si raccoglie nei tronchi sanguigni perduta così gran parte di circolazione nei menomi vasi, d'onde i tronchi enormemente si gonfiano, e si distendono, e tanto maggiormente offendono il proseguimento della linfa per li suoi canali; ovvero per una copia accresciuta fuori di misura della esalazione interna delle estremità arteriose, della quale abbiamo accennato più sopra qualche probabile ragione, relativa ad una affezione universale di tutto il tessuto membranoso, e sovente ancora ad una viziata composizione del sangue, da queste cagioni, io dico, s' anno ad argomenmentare le gonfiezze, che si discorrono, e non già dai speciali versamenti d' acque in una, od in altra parte, essendo pure fuori d' ogni controversia, farsi luogo talvolta a sterminate idropi nel ventre, senza nessuna comparsa di edemi in nessuna parte. Nella Innocenza Parisini Bolognese morta in questi giorni di un idrope mostruoso nato fra le dupplicature del peritoneo, dal quale dopo la morte furono estratte ottantacinque libbre di acqua alquanto gialla se che pochi giorni prima di morire aveva gettato dalla bocca in più volte cinquantasette libbre di un fluido giallo similissimo alla bile, nel corpo io dissi di questa donna da me inciso, e dal mio diligentissimo assistente di Clinica Sig. Dott. Spedalieri, negli ultimi tempi, che ella giacque in letto, non appariva gonfiezza o edema in nessuna parte, fuorche nel ventre prodigioso a vedersi; gli arti e tutto il restante del suo corpo erano secchi e consunti fino all' estremo; la tumefazione degli arti, e questa ancora molto notabile era comparsa nei principii. della malartia, che io descriverò in altro luogo, dove si tratterà della piccolezza del cuore. Così nel caso di un altra ammalata molto simile alla precedente, che più volte ò visitato congiuntamente al mio pregiatissimo Collega Sig. Professor Termanini, la raccolta di acqua nel ventre è bensì, quanto si può immaginare di più grande, ma gli arti sono di una magrezza eccessiva e solo appena sul principio della malattia potè vedersi qualche piccola gonfiezza dei piedi: Ne certo è maraviglia, che in questi casi, nei quali è così libero l'effondimento dei linfatici nella cavità del ventre, o altrove, sia allontanata qualunque cagione di ogni altra parziale effusione nel tessuto subcutaneo.

7. Questo bensì mi sembra di poter dire fondato su le mie osservazioni, che rammentando più d' un cardiaco, e con acque copiose nel torace e nel pericardio senza gonfiezza alcuna delle mani, o dei piedi, appena io posso ricordarmi due soli casi, dove queste gonfiezze più o meno diffuse mancassero in una o in altra parte della faccia dei malati. Li quali edemi nati facilmente, come quelli delle estremità inferiori, dalla gonfiezza e dal dilatamento dei vasi rossi, e singolarmente dei tronchi maggiori in vicinanza del cuore, e dai susseguenti ostacoli, che si oppongono al potere libero dei vasi assorbenti , è alquanto raro il perfetto loro dileguarsi prima della morte, ne mi sovviene di averlo mai veduto, come assai volte ò potuto vederlo dei tumori edematosi dei piedi singolarmente, non tanto spesso delle mani. Del qual dissipamento degli edemi negli estremi tempi della malattia ò sovente ricercata inutilmente la cagione; quando pure nella vicinanza degli ultimi istanti della vita in questa classe di infermi cardiaci, già troppo lungamente vivuti alle loro miserie, non accadesse quasi un vuotamento, collapsus, del sistema sanguigno per qualche notevole diffetto nella quantità dei principii gazzosi soliti introdursi col mezzo del-

1.

la respirazione, d'onde tutta la massa del sangue si riducesse, come veggiamo nei cadaveri, a di una copia assai minore; e con questo cessando le incomode pressioni già prima dai vasi rossi esercitate sugli assorbenti, questi abbondantemente per dote speciale del loro ressuto forniti della facoltà contrattile viva, che persino la morte universale del restante del corpo non artiva in essi ad estinguere, ricominciassero subito gli intermessi loro ufficii assorbendo li piccoli effondimenti sparsi in varie parti, e così restassero tolti prima di morire quei parziali edemi formati assai tempo avanti, e quando la massa del sangue più ricca di inalamento polmonare occupava un volume assai maggiore di quello, che le resta nella prossimità del termine della vita.

8. Questi edemi ancora, come altra volta si disse, sono per lo più accompagnati da una sensa aione molesta di freddo non solamente nei luoghi enfiati, ma, come ò potuto conoscere in molti infermi, con pera specialissima nel ventre, o come gli ò sentiti dolersi più volte, intorno alla bocca dello stomaco. Questo interno rafreddamento delle estremità, che pure è comune al corso di altre gravi malattie di petto e di ventre singolarmente, non è difficile poterlo attribuire alla imperfezione del processo della calorificazione interna, che mal si compie in quei corpi in mezzo a tanto universale turbamento della circolazione; e della respirazione: e quanto alla intensità del freddo, che giunta sino ad essere una

sazione dolorosissima; occupa il loro ventre, e precisamente la regione dello stomaco, io non so qual parte potrà sospicarsi, che vi abbia il disordinamento, che neppure manca in questi infermi dei poteri soliti dello stomaco, e del processo della digestione: così di questo freddo assai intenso non è raro il dolersi degli ipocondriaci, e delle isteriche; ne mi sembra, che quelli vadino lungi dal vero, li quali anno pensato, che tra le altre facoltà del ventricolo vivo, ed in mezzo a tanti processi organico-chimici, ai quali si estendono le sue funzioni, non sia l' ultimo di tutti la produzione di un nuovo fonte di calore, che indi si diffonda a tutto il corpo animale, e sostenga la temperatura costante dei nostri corpi ; come taa gli altri fu scritto in questi ultimi tempi dal Sig. Soemmerring . (1)

9. È parimente da sapersi, che in alcuni' altri cardiaci queste genfiezze edematose, che si dissero, negli arti, ed in quelli della parte sinistra più fequentemente, che in quelli della parte destra, sono talvolta congiunte ad uno stato di sensibilità diminuita, e quasi di torpore e di peso insolito, e difficoltà a poterli muovere: anche il polso è spesso insignemente diverso ne' due carpi, e più irregolare e più piccolo nel carpo sinistro. E però può dubitarsi, che le istesse compressioni, che la disuguaglianza e la sproporzione del calibro dei vasi rossi, tanto

<sup>(</sup>r) Op. eit. Tom, VI. Coosid, Ventricult vivi 172,

spesso osservabile nei cardiaci, esercita su i tronchi e le diramazioni dei vasi bianchi, accadano similmente su i nervi; e del pari mi sembra, che si
possa dubitare di qualche speciale effondimento nato fra le membrane dei nervi medesimi, o nei loro
principit nel cervello, e nella midolla spinale, la
quali altima cosa non è rara a vedersi nella dissezione di questa sorte di cadaveri. Noi ricercaremo in
altro luogo la cagione, per la quale questi cangiamenti sogliono essere più frequenti, e più grandr negli arti del lato sinistro.

10. Ma tra li segni più celebrati ancora in questi ultimi tempi degli effondimenti acquosi nel pericardio, siccome in generale di tutte, le malattie dei precordii, è degno quant' altri mai di special ricordanza la così detta percussione del torace, già proposta e descritta da L. Avenbragger (1) in Vienna dopo la metà del secolo passato, e di nuovo illustrata e arricchita di copiose osservazioni per opera del chiarissimo Sig. Barone di Corvisart. Ne da me si dubita della verità degli antichi e dei nuovi fatti recati a questo solo fine di provare, che il suono più o meno chiaro, o ottuso, o quasi affatto mancante, come quando si percuotesse un pezzo di carne solida, che dà il torace degli infermi percosso a varie altezze, corrisponde al vuoto maggiore o minore, che

(z) Inventum novum ex percussine thoracis humani ut siggo &c. Vindob. 1961. 8.

che si truova nelle sue diverse cavità, intanto che ancora il luogo, dove questo suono si manifesta più o meno distinto, dia segno di pienezza interna maggiore o minore di quella medesima parte, che nell' interno corrisponde là, dove di fuori si percuote : qualunque dubbio in contrario potesse nascermi sulla piccolezza în generale di questi creduti vuoti interni del torace, tutto è da me sottomesso alla autorità dei fatti, li quali non ammettono dubitazione di parole in contrario, e tanto io penso, doversi attribuire alla abitudine contratta dai valentissimi Clinici, ai quali dobbiamo principalmente la nostra fiducia su questo esperimento, ch' io abbia per dimostrato essersi rese intelligibili alle foro mani ed ai loro orecchi già accostumati a questa sorte di indagini quelle verità, che essi accennarono, e che altri forse seguitando il meccanismo da essi proposto non giunse, e non giugnerà, che assai difficilmente a scuoprire. E questa è innegabile verità, che ancora nella Medicina, siccome in tutte le altre Arti, che in parte si esercitano usando le facoltà dei nostri sentimenti, il lungo abito di esaminare e contemplare attentissimamente tutte le cose atte a generare una impressione qualunque determinata su i nostri sensorii, fruttifica in fine una tale e determinata serie di sensazioni, che invano si possono sperare da qualunque altro non abbia acquistate le abitudini medesime. Come intendere altrimenti la scienza dei polsi presso i Chinesi, o ancora solamen-

te, come su esposta da Solano de Lucque; che bene mi parrebbe audacia sommamente discortese risolutamente negare, e credere infinte e favolose e quelle. e tant' altre osservazioni, che nell' universale dei Medici pochissimi o forse nessuno saprebbe rinnovare presso di noi. Tanto può l'uso e la pratica, e tanto io ripeto, è inutile, che si voglia porre in dubbio contro di ciò, che la osservazione à potuto dimostrare, e tanto per mero osseguio della verità si doveva da me premettere alla sincera confessione della nessuna utilità, che da me si è ricavata nella diagnosi degli idropici di pericardio e dei cardiaci dall' aver praticato assai volte l' esperimento, che sopra si è detto. Ne certo può contrastarsi la pienezza maggiore, che deve esistere nell' interno dei toraci, dove l'acqua o nei sacchi delle pleure o nel pericardio sia versata abbondantemente, e che però il suono, che danno le percosse fatte su di essi, debba corrispondere alla densità e pienezza interna maggiore o minore del ventre, che si percuote: e suppongo altresì, che li casi non pochi, alcuni dei quali sono stati egregiamente contemplati dall' Archiatro Francese, e che debbono essere eccettuati tra li risultamenti dell'esperimento della percussione, l' obesità e l'infiltramento delle parti continenti del torace, il diverso grado di elasticità animale e di riazione propria della fibra del soggetto, che si percuote, gli attacchi frequentissimi del polmone alla pleura costale, l'angustia naturale della

cavità del torace, ingenita, o acquistata per l'innalzamento del diafragma dalla mole frequentemente accresciuta di taluna o di molte delle viscere del basso ventre: suppongo, io dissi, che tutti questi casi opportunissimi a molti e gravi equivocamenti sull'esito del cimento sieno stati preveduti, e considerati, con quanta diligenza si deve : e suppongo ancora, che le circostanze degli infermi, come si incontrano il più delle volte fuori dei Spedali albastanza impazienti per le molestie del male, che essiprovano, e non di rado intolleranti di qualunque! piccolo movimento delle braccia e del loro tronco, da essi non di rado tenuto per necessità fisso in qualche posizione, fuori della quale sentono soffogarsi, suppongo io dissi, che tutte queste circostanze sieno favorevoli al Medico, per fare e replicare a diverse altezze, e quante volte occorre, la pruova, che si discorre : ma infine dopo tutti questi supposti, e verificata eziandio la chiara diversità del suono, che si vuole intendere, come, jo ripeto, dalla ottusità o quasi mancanza di questo suono si potrà distinguere la pienezza fatta da solo versamento di acque da quella, che nascerà ancora dal solo volume accresciuto del polmone fatto edematoso, o tutto ricoperto di false membrane distese le une sulle altre, o dal polmone pieno di congestioni, o di tubercoli, o da tumori aneurismatici ivi esistenti? Quante volte non ò io veduto, ancora fuori dei casi di malattie negli organi contenuti nel torace, questa cavità incredibilmente resa angusta, e senza che sembrasse restarvi luogo, dove pure il polmone si potesse espandere,
per sola colpa delle viscere del ventre: e quante altre volte non si è veduta e dagli altri, e da me la
mole intiera delle viscere del torace tutta insieme avviluppata e congiunta per mezzo di sole false membrane, dove certo non appariva il più piccolo spazio, che restasse vuoto: e chi avrebbe potuto discernere in questi casi la cagione della ottusità del suono reso, e distinguere gli effondimenti acquosi da tutti questi altri insigni vizi di tessitura, assai diversi
dalla natura delle idropi, ma non meno delle acque
atti a generare le apparenze istesse nell' esperienza,
che si è proposta.

11. Lo scuotimento del torace, onde agitata la quantità degli umori, che vi erano rinchiusi, mandașse qualche suono per intendimento dei Medici e dei Cerusici, è bene fra le più antiche pratiche della Medicina; siccome quella, che si legge, e chiaramente viene raccomandata verso il fine del lib. III de Morbit, dove il testo, opera certo di antichissimo Autore, parmi essersi conservato più integro, che nella maggior parte degli altri luoghi di questi libri. L'artificio, che ivi si discorre, non è già di percuotere il torace, ma bensì di collocar fermo il malato su una sedia, e facendo fortemente sostenere li suoi omeri coll' opera di un assistente, prenderlo tra le spalle, e scuoterlo vigorosamente, applicando intanto gli orecchì alle diverse parti del torace, se per

caso in alcuna si udisse qualche strepito, o suono di umore, che si movesse: e dove questo segnale vi fosse, ivi col ferro, o col fuoco aprirgli la via . Ma prima di questo sperimento si vuole diligentemente lavare il corpo del malato con molta acqua calda, e, qualunque si fosse l' autore di quella pratica, vuole altrest, che il malato non abbia avanti preso cibo o beyanda; il primo, come a me sembra, per rendere la cute e le parti continenti meno dense , e più elastiche, nettando diligentemente la superficie della cute da quelle immondezze, che sogliono esservi accumulate, singolarmente nei lunghi mali, e sovente ancora su quei luoghi, dove all'interno corrisponde qualche grave malattia, o raccolta di umori fuori dello stato naturale; il secondo, per non confondere il suono dei fluidi ritenuti nello stomaco col suono dell' acqua, o della marcia, che fosse depositata nella cavità del petto. Niente di meno non sembra, che in questa pruova fosse riposta dai Medici neppure a quei tempi grandissima fidanza, avvegnachè subito dopo vi sia scritto, che quantunque nessun suono si rendesse sensibile, e fossero non pertanto precorsi tutti gli altri segni rammentati avanti intorno all'indole della malattia opportunissima a questi interni depositi di umori, n si propter crassitudinem humor non fluctuet, neque strepitus edatur in pectore, crebrum autem spiritum trahat, pedes intumescant, et tussicula quadam vexet, ne decipiaris videto, sed scito thoracem pure plenum esse .. Ne altrimenti risuonano le parole di Ippocrate, dove anch' egli nelle Prenozioni (1) cita l' esperimento, che si è descritco, ed in quali circostanze il gudizio del Medico debba dipartirsene malgrado il nessun suono, che mandi l'interno del torace, inter empjicor, quibus concursis humeris multus fit strepius, porcius illi pus habent, quam quibus exiguus, modo spirent facilius, et mellus sint colorati: at quibus, ne minimus quidem infertur strepius, sed fortis dispuea, lividique ungues, pleni sunt illi pure ac desperati.

12. Le quali cose da me sono volentieri notate, o perchè le diligenze adoperate dagli antichi, prima di venire alla commozione del torace, non sarebbero forse trasportate senza qualche utilità all' esperimento proposto da Avenbrugger, dovunque fosse giudicato espediente di praticarlo, ossia per il piacere, che mi prende continuamente scorgendo la ragione compagna degli uomini di tutte le età, e quanto essi andassero presso a taluno dei nostri più moderni ritrovamenti per le vie del ragionamento e del fatto, bramosi e come noi intenti all' avanzamento delle utili discipline. E mentre nella caldezza dei nostri presenti studii ci avviene pure talvolta piuttosto, che discuoprir nuove cose, come da taluni si credono, rinnuovar la memoria di cose antichissime, e già poste in dimenticanza, e che però molta parte delle nostre moderne lodi si confonde colle antiche, d' on-

<sup>(</sup>a) De Pieur. et Peripa, cap. XVI. art. 70. Edis. Duret .

d' onde e quelle e queste crescono di onoranza, in questa sola cosa tuttavia sovente mi è parsa desiderabile la imitazione degli antichi, nell' abbracciamento più esteso, che essi fecero degli oggetti spettanti ai loro ricercamenti, e il poco loro contentarsi di una cosa, o di una altra solamente, onde argomentare quanto essi desideravano, d' onde può vedersi, qual fosse la vastità della tenuta delle loro menti. E doso aver compreso entro i loro intelletti il numero possibile maggiore di fatti e di osservazioni opportune alle loro indagini, questa fu certo opera della più profonda analisi, l' indagare nella moltitudine delle cose quelle uniche atte a circoscrivere il soggetto, che si erano proposto, ravvisando nella semplicità, e quanto fosse più possibile, nella unità uno dei distintivi più indubitati della verità. E così quei grandi Maestri di Medicina Pratica, nelle mani dei quali la nor str' Arte fu arte operativa di cose utili agli infermi . ei ammaestrarono a conoscere, e predire gli interni versamenti nel torace col considerare attentamente le cose accadute nel giorni avanti della malattia, e come, e per quali vie fosse stata secondo il loro li nguaggio giudicata, piuttosto che osservando o l'uno o l'altro dei segni, che si manifestassero, di torace più o meno ripieno, e più o meno risuonante.

Part. II.

## CAPOIX.

## Delle Pericarditi e delle Idro-Pericarditi Puerperali.

eckel nelle sue dotte osservazioni (1) su le malattie del cuore narra il caso di una Signora soggetta dalla sua prima età di 14 anni ad agitazioni, e moti irregolari del cuore: maritata divenne gravida: lo stato di gravidanza non ebbe cosa alcuna di osservabile, non così il puerperio, durante il quale, e dopo ancora, l'angoscia delle sue pene cardiache si rese più tormentosa: fu gravida una seconda volta: abortì: la sua faccia era sempre assai vivamente colorita, talvolta respirava con difficoltà; le angustie e le sue oppressioni di cuore si resero ancora più intense; in ogni piccolo turbamento di animo si doleva quasi di uno strappamento degli organi centrali della circolazione; era inquieta, qualche volta pareva atterrita, e palpitava tutta, ebbe qualche sputo di sangue senza tosse, dal quale potè liberarsi; con tutto ciò dimagrava sensibilmente, li suoi polsi erano deboli frequenti intermittenti, le sue palpitazioni ritornavano più di sovente: e così a poco a poco si estinse e finì di vivere. Le sue viscere del ventre erano sane: il polmone sinistro era attaccato alla pleura costale: non pertanto la sua sostanza, co-

<sup>(1)</sup> Acad, des Se, de Berlin ann. 1755.

come quella del polmone destro poco si dipartivano dallo stato naturale; il pericardio era fortemente congiunto al cuore, sopra tutto nella sua base, e nella punta: vi era internamente poco umidità: la sostanza del cuore era pallida, e floscia, Meckel seguita raccontando un altra istoria, che mi piace di rammemorare: un altra donna robusta e ben nodrita . e di belle forme di corpo , e stata sempre sanissima nell' età di 21 anni divenne gravida: la gravidanza fu un seguito continuo di mali e di angustie intorno al cuore, respirava con difficoltà, la sua faccia era divenuta pallida; non si pensò ad altro, che alle solite pene delle gravide : partort prontamente e felicemente: ma le sue agitazioni cardiache subito dopo si mostrarono con maggior forza : i lochii fluivano scarsamente, e presto si arrestarono; il suo respiro era breve : i polsi erano vibrati e tremuli : le fu cavato sangue, e come parve con buon successo per qualche ora, ma presto li suoi polsi ritornarono più vibrati e disuguali, con dolori tormentosissimi di viscere, che portarono quella infelice alla disperazione; li polsi divennero intermittenti, era tutta bagnata di un sudor freddo, gli scarichi del ventre erano copiosi, fluidi, e colfiquativi: e in questa guisa sette giorni dopo il parto mort. Le viscere del ventre erano sanissime, nessuna infiammagione dell' utero : li polmoni sani : il solo pericardio era fortissimamente unito al cuore col mezzo di fibre rossastre, le quali verso la punta del cuore erano assai fitte, e dense; gli interstizii di quelle fibre erano pieni di una viscosità sanguigna.

2. Certo-lo stato di gravidanza, come altrove si accennò (1), e si dimostrò cogli esempii, accade, che non di rado debba noverarsi tra le cagioni atte a disordinare le viscere del torace, ed il cuore più di tutte le altre, siccome quella parte, che per la sua immediata unione col pericardio deve tanto più prontamente e maggiormente risentirsi di tutti li cangiamenti, e di tutte le diverse posizioni del diafragma, con il quale il pericardio è così strettamente congiunto. Può infatti vedersi, come per la mole dell' utero, che si innalza, il diafragma anch' esso concordemente sia sollevato, intanto che nel maggior numero delle gravide negli ultimi tempi arrivi almeno sino alla terza costa, quando per il solito nello stato naturale non oltrepassa la quarta: e quindi secondo le varie tessiture e grandezze, e disposizioni delle viscere toraciche nei diversi corpi, il pericardio non puo a meno di non avvicinarsi maggiormente al cuore, e stimolare continuamente la sua carne col suo proprio contatto cresciuto fuori delle solite norme: la qual cagione insieme alla difficoltà maggiore, the anno li polmoni a spiegarsi in questi casi per la diminuita capacità di quel ventre, d' onde l'arteria polmonare non potrà liberamente vuotarsi, e però traterrà una copia maggiore di sangue nel-

<sup>(1)</sup> Lib. I. Cap. VII. art. 7.

aelle cavità destre, questa, io dissi, mirando e l'altra cagione si vedrà chiaro lo stato permanente di stepia, odi stimoli aectresciui, che agiscono sul cuore delle gravide se quindi codesto viscere secondo le sue proprie disposizioni sarà facile che si infammi o in un modo o, in un altro congiuntamente al pericardio, come nelle due istorie, che la diligenza di Meckel ci à conservate. Le diverse inclinazioni dell' utero gravido, e le posizioni, certo non sempre le medesime, delle viscere del sentre, c. la diversità della loro mole, serven lo ad innalzare il diafragna piuttosto da un lato The da un altre, ci renderanno ragione della diversità degli effetti di queste incomode pressioni su gli organi centrali della circola-

3. Ma gli intervalli della gravidanza, e del puerperio ci guidano ad altre considerazioni, nelle quali, poiche non è difficile ravvisare una delle cagioni essenziali della pericardite delle puerpere, si può
soprappiù scorgere una pruova quasi continuata della osservabile e speciale condizione del sistema dei
vasi bianchi, dovunque li precordii sono incomodati
dalla soverchia gonfiezza delle viscere circostanti. In
qualunque modo si contempli la istoria dell' utero
gravido, e dei cangjamenti contro le solite abitudini,
che dominano per tutta la vita delle gravide, ed in
qualunque modo si osservino gli insigni fenomeni, che
anno luogo dopo il parto, e le nuove disposizioni
organiche le quali si danno a vedere nella vita delle

puerpeie, così quando la gravidanza ed il parto succedono ordinatamente, e molto più in mezzo alle difficoltà, ed ai pericoli del parto e del puerperio, le affezioni prima non solite del sistema assorbente e della copiosa linfa raccolta dentro e fuori de' suoi vasi , e però del sistema membranoso, che di quelli ovunque intessuto tanto insieme dei loro gonfiamenti, e dei loro effondimenti si distende, queste cose, io dico, nel maggior numero si mostrano sempre congiunte ad una eccitabilità accumulata, che prevale nell' esercizio dei poteri della loro vita: quindi la prontezza, l'attitudine ad ogni sorte di eccitamenti, le frequenti e gravi molestie nelle funzioni del loro tubo alimentare, e la frequenza dei vomiti, c. gli apperiti disordinati, e lo stato di maggior pienezza, che si vede nei loro corpi, e più di ogni altra cosa la mollezza osservabile, che acquistano per sino i loro ossi, d'onde non senza ragione i Poeti, ed il volgo dissero, che il corpo materno si dissolve per rivestire delle sue proprie carni il vivente nuovo, che dentro lui si nasconde ; finalmente non deve essere dimenticata la separazione più o meno copiosa di fibrina distesa quasi continuamente sul loro sangue estratto dalla vena, che si ricuopre di una cotenna poco dissimile dal sangue degli infiammati. Certo in esse ancora il processo della respirazione è assai poco libero, ne la comunicazione fra il sistema bianco e rosso può argomentarsi, che proceda con maggior libertà osservato il volume dell' utero, che tanto si solleva, e la compressione, alla quale deve soggiacere molta parte dei tronchi linfatici, d' onde l'assorbimento interno, e massime dal tessuto membranoso del petto e del ventre non corrisponderà all' esalamento delle ultime estremità arteriose, e dei menomi condotti dei folliculi mucosi; quindi lo stato di pienezza, che sopra si disse, e gli edemi singolarmente degli arti inferiori e la stanchezza che ad esse facilmente arriva nell' esercizio dei loro poteri musculari: e quindi forse ancora la crasi non perfetta dei loro umori, e la separazione di una maggior copia di fibrina, come in quelli, che anno infiammate le viscere : le quali cose furono già da noi abbastanza discorse nei capitoli precedenti. Ma dopo il parto, e nel puerperio sotto le purgazioni proprie di quel tempo, e istando la produzione del latte, e sotto li nuovi principii di azione, che gli sforzi del parto, e le vie aperte all'aria esterna nell' interno della matrice, già tanto distesa dalla presenza del feto, e del liquore dell' amnies, e della secondina, comunicano alle parti contigue e circostanti, e più, che a tutte le altre, a tutta la vasta estensione del peritoneo, si può meglio concepire dalla mente del Medico, piuttosto che descrivere, quanto sarebbe necessario, il nuovo irritamento, e il nuovo stato di stenia, che indi si communica a tutto il sistema membranoso, d'onde così grandi e pericolosi mali minacciano in quei primi giorni dopo il parto la membrana interna dell' addome, e tutte

le sue produzioni: e poiche di queste disposizioni delle puerpere alle malattie del tessuto membranoso interno del ventre ci rende certi la cotidiana esperienza del medicare, e per l'altra parte la Notomia ci mostra la prossima congiunzione del peritoneo mediante il tessuto celluloso colla pleura negli intervalli del diafragma, per i quali passano l'aorta, la vena cava, e l'esofago, però si vuole intendere l'immediata corrispondenza, che renderà partecipi le membrane interne del torace dei modi morbosi, ai quali per caso potesse soggiacere il peritoneo. Ne sarebbe aucora maraviglia, che le affezioni di puro consentimento, che talvolta si manifestassero nel torace di quelle, che anno partorito, fossero più gravi, e più moleste alla vita dei disordinamenti locali, che per mezzo della sezione dei cadaveri si scuoprissero nelle membrane del ventre; dei quali esempii di affezioni secondarie molto più pericolose di quelle, che da principio le anno provocate, sono pieni i nostri libri di Medicina, proporzionandosi in generale gli effetti delle potenze nocive alle nature dei luoghi affetti altrettanto almeno, quanto ai principii, e alle cagioni, che servono a renderci infermi: ne forse deve intendersi in differente maniera l'ultima delle due istorie di Meckel, che abbiamo riportato. Serve ancora a chiarire maggiormente gli insoliti eccitamenti del sistema membranoso delle puerpere il ritorno, che a poco a poco usando la sua contrattibilità fa il peritoneo già prima tanto disteso alla sua solita grangrandezza e superficie ordinaria, la qual cosa non è possibile, che si eseguisca, senza che la quantità innumerevole di vasi bianchi, dei quali principalmente egli sembra essere tutto intessuto, acquisti anch' essa un nuovo genere di attività, e communicandola per simile guisa al rimanente del sistema bianco, e questo versando maggior quantità di umore nel torrente della circolazione, crescano da per tutto gli stimoli interni della vita e tutte le secrezioni si eseguiscano più abbondantemente, e tra queste alcune quasi di nuovo incomincino, o certo augumentino senza paragone alcuno col modo, che prima le regolava, intendo la separazione del latte. Assai della abbondanza di queste separazioni, e della stenia, che prevale in tutto il sistema secernente, ed esalante, fanno a noi insigne testimonianza le strepitose asciti così chiamate lattee, e che pure sovente sono tutt' altra cosa, che vero latte versato, che nelle puerpere si generano talvolta in brevissimo tempo, e ancora nell' intervallo di sole 24 ore, come si può raccogliere dai casi di malattie puerperali descritte con tanto studio in questi ultimi tempi dai più diligenti Clinici di tutta l' Europa.

4. Queste ragioni ci conducono a vedere assai pià, che la sola possibilità degli effondimenti acquosi nel pericardio delle puespere, possibilità che io dimostrerò ancora meglio colle istorie seguenti, tanto più volentieri da me pubblicate in questo luogo per sembratmi, che questo genere di osservazioni fi-

nora non abbondi, quanto devrebbe, per uso ed istruzione dei Medici. La Giovane Sig. C. T. M., conforto e speranza della sua casa e delizia del suo giovane sposo aveva tre volte partorito felicemente, e lattava già da otto mesi l'ultima fanciulla da lei partorita, quando si trovò improvvisamente, e senza averselo nemmeno pensato, dopo fortissimi dolori attribuiti dal Cerusico ad infiammagione di utero, e con insigne perdita di sangue, abortire un feto, che si pensò essere di circa tre mesi. Pochi giorni prima, ch'ella abortisse, era stata assalita da febbre gagliarda, la quale senza mai intermettere si aggravava ogni terzo giorno circa l' ora medesima : li nuovi accessi erano sempre accompagnati da respirazione assai difficile ed anelito così forte, che poteva intendersi chiaramente ancora fuori della stanza dell' inferma : seguito l'aborto, quantunque i lochii fluissero debitamente, ed in qualche abbondanza per intieri 40 giorni, avendo essa subito desistito dall' allattare. la febbre nontimeno continuò colla forza di prima, e li suoi parossismi si commettevano sempre gli uni con gli altri, e la invasione recava sempre gli stessi affanni, e le difficoltà medesime di respirare. Passati li 40 giorni la febbre crebbe di intensione, il respiro divenne ancora più breve, e più romoroso, li rigori di freddo nell' ingresso dei parossismi, stati sempre avanti poco osservabili, comparvero più gravi e più lunghi: ed erano già corsi so giorni dal principio della malattia, quando essendo io in Ferrara verso la metà di settembre 1808 fui consultato per una vita così pericolante, e di un soggetto grandemente amato, e riverito da tutti per ogni più gentile costumanza. Prima, che divenisse inferma, aveva sofferto grandissimi turbamenti d' animo, che per solita moderazione usava celare continuamente e profondamente nel cuore, senza che un ombra sola fuori ne trasparisse: ecco la faccia della malattia come io la vidi la prima volta . L' inferma affannatissima giaceva col capo, e col petto sollevati sopra molti guanciali, e non potendo giace. re ser za gravissime pene sul lato sinistro; il suo aspetto stato già prima più dell' ordinario avvenente era allora assai pallido, e quasi sfigurato col bulbo degli occhi bianchissimo e rilucente e sporto molto in fuori; si doleva di un peso insopportabile sotto la metà dello sterno, e di una viva fiamma nell' interno del petto; ogni lieve moto, ogni parola rendeva. il suo respiro più difficile; li suoi polsi piccoli e vibrati oltrepassavano le 120 battute; li vasi del collo palpifavano; da tre giorni soffriva un senso di rosiechiamento, e di afte nelle fauci, e nell'interno della bocca, le separazioni del ventre erano poche, e fluidissime, la vescica non mandava da due giorni fuori di uno scarso gocciamento a lontani intervalli , li piedi erano edematosi e freddi , e così le mani, la tosse mancava intieramente; la cute era arida e alquanto rugosa, le funzioni de' suoi sensorii erano senza alcuna colpa, fuorche nell' udito; essendo essa divenuta da qualche

tempo alquanto sordastra: sola in mezzo a tanti mae li era per tutti confortevole l' equanimità della inferma saviamente disposta ad ogni sua sorte. Il complesso di tutte le cose accadute avanti e di quelle, che io vedeva, tanto e così opportuno ad una idro-pericardite, ritornandomi tra questo alla mente una forma similissima di malattia puerperale da me veduta già adulto sotto l'insegnamento Clinico del mio otrimo Padre, dove la diagnosi da lui fatta di copioso versamento di acque nel pericardio fu trovata verissima colla sezione del cadavere, mi fece inclinare allo stesso parere, che in quella giovane l'idrope del pericardio fosse già stabilita non senza qualche processo infiammatorio nel pericardio, e nel cuore, e che la malattia per la sua gravezza fosse già fuori del confine di ogni soccorso dei Medici; e però la speranza parendomi in tutto brevissima e forse nessuna solo mi volsi a considerare, se a prolungare ancora pochi momenti la vita di quella infelice, e a temperare tanta e st grave angustia di respirare, e tanto interno incendio. ed a richiamare l' attività degli assorbenti fatta una piccola apertura di vena l'uso di qualche mite nauseante potesse aver luogo; le quali cose eseguite ricorsi a qualche piccola dose di nitro, ed alla applicazione dei vescicatorii prima sullo sterno, quindi alle braccia, ed alle coscie; si ottenne con questi mezzi, che nel giorno dopo, e nell' altro susseguente le urine, e le separazioni di ventre flussero in copia molto maggiore dell' usato; e l' incendio, e l' oppressione del torace parve, che alquanto si diminuis- . sero, e poteva l'inferma volgersi con pena assai minore sul sinistro lato, dove li rubefacienti applicati tanto nell' arto superiore, che nell' inferiore, fu cosa degna da notarsi, furono senza nessun effetto di rossore e di dolore, quantunque replicati ancora una seconda, ed una terza volta: in mezzo a queste apparenze di alcun miglioramento, la gonfiezza dei piedi si rese maggiore e si estese fino sopra al ginocchio, e così dalle mani sino al cubito, con grave senso di raffreddamento interno, ed esterno: li polsi nel terzo giorno dopo cominciarono ad oscurarsi, e divennero intermittenti, il suo affanno era bensì diminuito, ma la respirazione era breve e celerissima: 24 ore prima della morte ebbe qualche sembianza frenitica, vedeva delle larve, e delle donne, e dei fanciulli vicini al suo letto; interrogata però sanamente rispondeva, e l'uso della voce non le era così molesto, come nei giorni avanti : la faccia negli ultimi momenti era contrafatta, e come nella maggior parte dei cardiaci vicini a morire: morì in un momento, e quasi senza essere osservata, avendo chiesto nel momento istesso alcuni granelli d'uva. Nella sezione del cadavere, nella quale mi fu compagno il Sig. Prof. Vincenzo Bononi uno dei Medici della cura, potè chiaramente vedersi nella parte anteriore del suo torace quel vizio di conformazione tante volte da noi rammentato, l'intervallo del torace assai breve, e le coste disugualmente alte, e divarieate, e più nel la-

to sinistro, che nel destro: aperta quella cavità li polmoni comparvero posteriormente lividi e gangrenati, con qualche piccola effusione sanguigna-sierosa nell'uno, e nell'altro dei sacchi delle pleure; il pericardio era tutto rubicondo, e della durezza e grossezza di un grosso cuojo; il cuore piuttosto piccolo e melle e floscio con qualche grumo di sangue nell' orecchietta destra e nel corrispondente ventricolo (l' uno , e l' altra alquanto maggiori della ordinaria loro mole ), e perfettamente vuoto nelle cavità posteriori nuotava in un siero rubicondo della quantità di forse più di mezza libbra; il diafragma aveva la superficie tutta coperta di vasi sanguigni assai gonfii, inferiormente era tutto attaccato al fegato cresciuto notabilmente di volume, e che si innalzava molto indentro nella cavità destra del torace. Molto probabilmente il soggetto di questa osservazione portò dalla sua nascita qualche disposizione a divenire cardiaca: nella sua prima gioventù aveva patito lunghe e forti palpitazioni, era stata abitualmente anelosa, siccome qualch' altro de' suoi fratelli, e delle sue sorelle. Non tacerò il genere di morte osservabile del suo Padre morto in età ancor fresca: la sua salute era stata sempre perfetta: fu preso in un momento da un dolore insoffribile intorno all'ano, che si giudicò provenire da emorroidi; tanto spasimo era alquanto mitigato, allorchè sopravvenne il Medico, il quale ordinò una cavata di sangue verso sera, ed un purgante la mattina dopo;

il giorno, che successe, il braccio, dove era stata incisa la vena, fu colpito da compiuta paralisi; la mente dell'infermo principiò a vacillare; si cavò sangue di nuovo dal piede; qualche ora dopo quel piede, e quella gamba fu similmente perduta: si fece apoplettico, morì-prima delle 24 ore. Non venne eseguita la sezione del cadavere.

s. Il giorno 6 di settembre dell' anno susseguente 1800 essendo similmente in Ferrara, fui ricercato di vedere la Sig. C. R. O. di età di anni 26 di estremità assai lunghe, e non proporzionate al tronco, di forma di torace alquanto depresso, e figlia di padre vivuto lungamente malaticcio e morto giovane: essa allora era inferma da 48 giorni. Dopo lunghi e gravissimi conturbamenti d'animo sofferti , essendo gravida, e di circa 7 mesi, era stata assalita da gagliarde febbri, le quali seguitavano il tipo di una terzana doppia: il petto le doleva intensamente, la tosse era continua, gli sputi pochi, e spesso intrisi di sangue; in questo mentre diede alla luce un figlio di sette mesi, perfettamente vitale, e che ancora viveva bene alla morte della madre: nell' occasione del parto il suo animo provò delle nuove e maggiori amarezze, le febbri seguitarono senza intermissione rinnovandosi ogni giorno; al dolore del petto, alla tosse, che infierivano maggiormente col crescere della febbre, si unì una difficoltà somma ed angustia di respiro, e si giunse in questo modo con pochissimo divario di un giorno dall' altro, e certo con nessun sollievo, sino

ai 40 giorni compiti dopo il parto, fluendo continuamente i lochii piuttosto in abbondanza, ai quali pareva niescolata una copiosa leucorrea molto colorita di giallo. Fu allora, che peggiorando ogni giorno sensibilmente le condizioni di quella Signora fui pregato visitarla per la prima volta, e unirmi al suo Medico ordinario: lo stato, nel quale io la trovai. è il seguente: giaceva su molti guanciali altissima col torace, e col capo non potendo coricarsi neppure un momento su l' uno, o l' altro dei lati : si lamentava fortemente di un peso enorme sotto lo sterno verso la metà, al quale senso, due o tre giorni dopo, si uni qualche passaggiera palpitazione, la sua respirazione era difficilissima, e ad ogni piccolo moto e ancora parlando, le pareva essere soffogata: la sua faccia era pallida, e alquanto edematosa, li suoi polsi frequenti e vibrati; le notti passavano intiere senza, ehe socchiudesse gli occhi al sonno un solo momento, e se per sua sciagura l'immensa stanchezza, dalla quale era oppressa, le chiudeva quasi per forza le palpebre, subito era svegliata dalla minaccia di una imminente soffocazione: si doleva di acuto senso di freddo nelle estremità e nel ventre. e spezialmente intorno allo scrobicolo del cuore, la sua sete era inestinguibile, beveva assiduamente, e le urine erano scarse; la tosse non cra frequente, ma incominciava appena, per la sua forza era presso a lasciarla affatto senza vita: li suoi sputi erano scarsi, e di una materia viscida, e biancastra: il bas-

so ventre era assal tumido, le separazioni enteriche sottili e poche. Nel momento di vederla temei. l' istessa forma di malattia, che un anno avanti appunto, ed in . quei medesimi giorni io aveva veduto, e, come si è finito di narrare con l' istessa malattia disgraziatamente ancora l'istesso e sollecito fine . Dopo l'uso replicato per tre susseguenti mattine del mercurio dolce se appresso della polipala, e l'applicazione dei vescicatorii, per quattro consecutivi giorni le urine state avanti sempre difficili e scarsissime colarono in grande abbondanza e quasi ogni mezz' ora e con queste si rese maggiore lo scolo di quella leucorrea poco sopra accennata e che pareva negli ultimi tempi essere quasi affatto syanita; anche dai vescicatorii si versò molta conia di siero : similmente gli scarichi del ventre non più gonfio e teso furono mossi con notabile sollievo della inferma ; le notti erano bensì inquiete e senza riposo , ma non pertanto era nelle mattine ristorata con qualche breve sonno, e poteva adaggiarsi sul fianco destro, non però mai sul sinistro; con tutto ciò il respiro era continuamente breve, e la febbre, e la sete sempre della istessa intensione ; le estremità non erano edematose, e solo negli ultimi due giorni, che visse, vi fu segno di qualche piccolo gonfiamento nella mano e nel piede smistro. Seguicava a bere, come si disse, ogni momento, ed una delle poche mattine, che ancora sopravvisse, le accadde rovesciarsio in seno il piccolo bicchiere d'acque fredda da lei anteposto a qualunque altra bibita più graziosa; io non pos-Part. II.

so descrivere gli nrli spaventosi e li gemiti, nei quali proruppe al primo contatto di quell' acqua fresca sulla sua cute; non così, quan lo l'acqua fosse stata bollente, o qualunque più crudo laceramento di carni ella avesse patito; gridò miseramente, e urlò per l'intervallo di quasi un ora, onde mi naeque il. sospetto, che in quell'/istesso momento qualche interna parte de' suoi precordii fosse stata spezzata; la qual cosa comparve colla sezione del cadavere, che non fu vera; il giorno appresso nell' ora medesima della mattina precedente ritornò l'istesso forcissimo dolore, e seguitato altrettanto spari affetto, e l'inferma si ricompose. La quale rinnovazione certo non provocata da nessun altra nuova cagione, e però dovuta unicamente, per quanto poteva argomentarsi, alle speciali disposizioni dei nostri corpi a ripetere alcuni movimenti, e quelli singolarmente, che anno agito su di noi con una insolita violenza, e quindi a contrarre, e imbeversi di alcune consuetudini, si ccome pure tanta eccedenza di sensibilità nella cute , o meglio ne' suoi immediati consentimenti colle parti interne offese, non cessarono di restarmi impresse nella mente fra gli oggetti degnissimi di studio, e di contemplazione; anche il terzo giorno dopo intorno quell', ora fu più agitata, ma la cosa nondimeno seguitò molto diversamente. Non più per alcuna acerbità di dolore, ma per una interna molestia, che non sapeva descrivere, non poteva essere tranquilla un solo minuto ; delirava alcune volte , quantunque per brevi intervalli, e bevendo senza intermissione ad ognizocciola versata nella hocca, nell' atto di inghiottirla, pareva che non potesse più respirare : la sua faccia principiò a sfigurarsi, li polsi divennero esili, irregolari, ed intermittenti, gli estremi del corpo erano di gelo, ma il senso di freddo più acuto diceva soffrirlo nel basso ventre: la morte si accostava celeremente: nove giorni dopo la prima visita morì subitamente, in grado lieve frenitica. Venti ore dopo la morte il suo cadavere fu inciso alla mia presenza dal Sig. Dott. G. Passega già mio allievo di Medicina in quella cessata Università: quel torace fu visto mal costrutto, ed irregolare, e molto più alto nel lato destro, che nel sinistro: la cavità del torace era molto breve per l' innalzamento del diafragma fino alla terza costa : li polmoni erano assai rubicondi . e sparsi internamente di una minutissima grandine tubercolare; vi era qualche attacco dei polmoni alla pleura costale; il mediastino ed il pericardio erano vivamente accesi, e molto resistenti al taglio, e tagliati davano il suono di una pelle seccata : anche la grossezza del pericardio era assai notabile : nell' interno vi erano al più tre o quattro eucchiari di un acqua assai rubiconda: il cuore era floscio e turto alquanto cresciuto di volume ; tagliati i vasi maggiori uscì molto sangue fluido e spumoso: le pareti dell' arteria polmonare erano' insignemente gracili e appena della consistenza delle tonache delle vene: tutta l'orecchietta destra, ed il foro ventricolo-au-

P 2

ricolare destro erano molto dilatati, ma senza segno alcuno di lacerazione; le pareti dell' orecchierta destra erano più sottili di un sottile foglio di carta; il fegato era molto cresciuto di mole, ma nella sua sostanza siccome nelle altre viscere del ventre non comparve altra cosa, che fosse osservabile, quando forse si eccettui la molta piccolezza della milza.

6. Sembra assai probabile, che tanto nella prima, come nella seconda istoria, che abbiamo riportata. l' effondimento sieroso nel pericardio fosse nei primi giorni, quando io visitai l'una e l' altra inferma, assai più abbondante di quello, che fu visto colla sezione dei loro corpi; e certo anche gli sgravii delle urine e le separazioni di ventre crebbero notevolmente dopo l' uso dei rimedii, che furono prescritti all' una, ed all' altra. Oitre di che non può dubitarsi, che ancora seguita la morte l'azione degli assorbenti interni tuttavia non seguiti: il quale dubbio si vorrà avere molto maggiore, considerata la gioventù di amendue quei soggetti. La considerazione di questo probabile assorbimento in molti esempii di non piccola parte di quelle acque, che prima erano versate nelle cavità del torace, non si tralasciò dal Cel. Sig. Corvisart, siccome una delle tante cagioni, che potevano rendere equivoco l' uso della percussione, come segno di questi effondimenti .

Degli Effondimenti di sangue, e di fluidi elastici. aeriformi nella cavità del Pericardio.

white water and server to the first 1. Niente nelle gravi infiammagioni acute, o crontche vi è di più facile a vedersi del sangue, che si persa nel tessuro celluloso, e nelle piccole o grandi cavità, che circondano i luoghi infiammati, in uece delle altre solite effusioni sierove e linfatiche; e con queste il sangue bensì talora si mescola, ed altre volte si truova pretto e puro, come lo veggiamo uscire dai vasi. Il processo della infiammagione in generale dilata per ogni parte i vasi, e però ancora i loro fini aperti nel tessuto celluloso, ed in tutte le interde cavità, e da quelli scappano per conseguenza non più solamente quei fluidi sottili, e quasi in istato di solo vapore, che prima lentamente erano separati, ma bensi ancora quegli umori; la cui densità non era prima per accomodarsi di passaggi così angusti : l' istesso processo della infiammagione tende, come altrove si disse, a porre in libertà quei fluidi ciastici ; che, prima uniti in istato fisso componevano una parte non piecola dei materiali dei luoghi infiammari. Si può pensare, che questa circostanza certamente dimostrabile col mezzo di molti fatti , concorra potentemente a produrre tutti li diversi effondimenti, quanti nello stato di malattia si generano

dentro di noi, dal semplice sudore fino alle emorragie più sterminate

2. E di vero le osservazioni di spandimenti di sangue dentro e fuori delle membrane, che nascondono le viscere non sono soggetti di rarità nel taglio dei cadaveri a e sono senza fine le istorie di sangue stravenato nel capo, nel torace e nel ventre, siccome di essudazione sanguigna abbondantissima sparsa per ogni dove nel tessuto celluloso. Fu certo per colpa di infiammagione, che Haller (1) vide uscito e trapelato in tanta abbondanza il sangue nei polmoni di due soggetti periti di fortissima peripneumonia: nel torace di una g ovane peripneumonica moto. ta prima della quarta giornata, e da megincisa, la quantità di sangue schietto, e ancora fluido, 24 ore dopo la morte, versato nei sacchi delle pleure futre assai rubiconde oltrepassava senza dubbio il peso di una libbra: il polmone era incredibilmente disteso e gonfio d' aria, non attaccato in nessuna parte alle coste; il pericardio anch' esso gonfio, con segni indubitati di infiammagione; con tutto ciò nel pericardio vi era pochissima acqua, e la gonfiezza di quella membrana, che appena punta avallò tostamente, parve dovuta in gran parte ad aria elastica ivi raccolta: il cuore era piccolo, tutto coperto di piccole e sottilissime bianche pseudo-membra-

<sup>(</sup>a) Conce, Pathol, obs. XIV. Hist, J. et Il-

ne, e tutto perfettamente vuoto di sangue. Gli effondimenti sierosi nel pericardio vivamente tinti di sanguigno sono tra i più comuni da vedersi, ne occorre in questo luogo nuovamente farne parola.

2. Ma gli effondimenti di vivo sangue senza nessuna rottura del cuore per ciò, che mi è paruto, sono molto meno ovvii; e però sembra degnissima di ricordamento l'istoria, che subito incomincio a dire, e che da me pochissimo intesa, mentre il malato viveva, nella sezione del cadavere moltiplicò d'avanti li miei occhi la dimostrazione della diagnosi oscurissima di alcune forme cardiache . L'anno 1810 nel principio di Aprile fu nella mia Sala Clinica Giacomo Carrani nativo di Lugano d'anni 20, muratore di mestiere, domiciato da tre anni in Bologna, di forme regolarissime, e di ampio torace, stato sempre sanissimo, e che solo talvolta era stato assalito da moleste corizze: prima, ch' egli infermasse quest' ultima volta, era stato posto in carcere con altri suoi compagni per creduta reità di un delitto da lui non commesso, ne però la sua prigionia durò più di cinque giorni : infieriva allora nelle prigioni di questa Comune una fel bre assai pericolosa con petecchie, e in tutto simile al così conosciuto tifo delle carceri; il Cattani aveva provațo la più grave pena per la calunnia statagli apposta; il suo vitto nel tempo della sua carcerazione era stato scarso, ed ingrato al suo stomaco. Ritornato in libertà, tre giorni dopo fu assalito da febbre con intenso calore, dolore al capo, e

P 4.

a tutto il corpo, grande oppressione e perdita delle sue solite forze, svogliatezza, e nausea frequente: ritornò la febbre con segni manifesti il giorno dopo; fu inquieto ed agitato; ogni mevimento gli riusciva doloroso; ardeva e brucciava nelle fauci, e fortemente penava nello scrobicolo del cuore, e per tutta la sinistra parte del torace; la febbre si accese più gagliarda nella terza giornata, dentro la quale, conoscendo la sua vita in pericolo, fu trasportato, e da me visitato nella sera nell' Ospizio Clinico. La sua faccia era trista e abbattuta, e alquanto gonfia e tinta di giallo, con piccole vescichette di un rosso cupo sparse nel volto, gli occhi languidi e lagrimosi, la lingua secca e ricoperta di una crosta bianca, la sete era intensa, frequente la tosse, con pochi sputi salivari, la voce era bassa e fiocca; messo a sedere su il letto respirava difficilmente, si doleva nel sinistro lato del torace in ogni piccolo movimento, e giacendo su quella parte, e comprimendo l'ipocondrio sinistro; la cute era secca piuttosto fresca, e tutta sparsa di petecchie, il polso piccolo, e disuguale, oltrepassando le cento venti battute ogni minuto primo; il ventre era molle, in quel giorno le urine erano state scarse, le separazioni di ventre copiose e fluide; nella mattina aveva sudato copiosamente intorno al capo, e in tutto il petto. Le occasioni prossime della malattia, ed il suo aspetto mi fecero propendere a giudicarla un sinoco tifoide petecchiale di quel carattere medesimo, del quale in quequei giorni istessi altri infermi stati nelle carceri, o che servendo gli infermi avevano contratto la infermità istessa, erano stati da me curati nell' Ospizio: li dolori nel torace e nel movimento degli arti furono attribuiti a complicanze reumatiche non rare a vedersi in quella sorte di febbri, sopra tutto in primaveta, ed erano stati da me similmente-osservati negli altri infetti dell' istessa forma di tifo carcerario. Dopo l' uso della ipecacuannha, ed aver vomitato nella mattina susseguente, il dolore di capo fu più mite, gli doleva meno il petto, si moveva, e giaceva con minore difficoltà, la tosse era meno molesta, le forze alquanto ristorate; nella mattina aveva similmente sudato nel capo e nel torace: con tutto ciò la respirazione seguitava affannosa, ed il polso fu sentito intermettere per qualche battuta: nella quinta giornata l'apparecchio dei sintomi era ancora meno luttuoso: ma nella notte del sesto giorno la tosse fu acerbissima, le condizioni della respirazione e del polso erano le medesime; gli era sopravvenuto un cerchio livido assai manifesto, che gli cingeva tutta la fronte, a guisa di orma di cappello stretto, che egli vi avesse portato, e che io non aveva più veduto in nessun altro infermo : il dolore delle fauci e dello scrobicolo del cuore erano intieramente scomparsi, le forze parevano accresciute, e solo poteva alzarsi dal letto, le petecchie erano più rare : nella mattina della settima fu alquanto soperoso, chiamato nendimeno si riscuoteva subito; sotto la tosse alquanto aspra, che seguitava, era tornato a dolergli il sinistro lato del torace, e precisamente verso il mezzo della mammella: il cerchio nella fronte era assai visibile, e seguitò ad esserlo per il restante dei giorni, che visse : le urine dense, e gli sgravii di ventre in copia, e di materie assai puzzolenti, la respirazione ed i polsi continuavano nell' istesso modo, ebbe dei sudori freddi e frequenti nel capo, e nel petto: questi furono più copiosi nella ottava, e si aggiunse improvvisamente un enfisema assai vasto, che gli occupò tutto il collo, ed il petto, il ventre era molto gonfio e teso: nella nona giornata ritornò soporoso più di quello, che era comparso nella settima : nella decima restando tutti i segni finora descritti la sua faccia divenne plumbea, la tosse ritornò molestissima, e la sete fu inestinguibile, le separazioni di ventre furono abbondantissime, e sotto queste gli . ipocondrii divennero molli e meno gonfii; la respirazione era difficile e sibilosa; sudava nel capo e nel petto copiosamente; li polsi irregolari e intermittenti erano di una estrema debolezza: avanzadosi la sera il suo sopore era più profondo, e la faccia sempre più gonfia: nei giorni avanti io era ricorso alla china, all' oppio, ed all' ammoniaca; ma gli effetti erano stati ben contrarii, il pericolo della vita era divenuto sommo ed imminente. Fu in questa estremità, che avendolo visitato nella notte della decima giornata presi animo a tentare una cava-

ta di sangue dalla jugulare, e furono estratte circa. sei oncie di sangue nero, che subito si rivesti di cotenna durissima: nella mattina della undecima la faccia era meno gonfia, nessun sopore, e nemmeno. inclinazione a dormire le funzioni della mente pronte e liberissime. la temperatura della cute alquanto più alca, il respiro assai meno difficile; l' enfisema. del collo e del petto affatto dileguato, il polso più spiegato, e più di rado intermittente, il dolore di capo e del torace assai mútigato, e solo di quando. in quando molesto. In questa guisa inclinando ogni, giorno al meglio tutte le funzioni della vita prima: tanto conturbate, sostenute col mezzo di una dieta, conveniente le sue forze, ne intermesso l' uso di qualche stimolo diffusibile si proseguì sino alla ventesima quarta; ne alcuna cosa in quell'intervallo, vi fu di osservabile, eccettuata una cancrena, che si pensò giusta l' opinione universale nata unicamente dalla continua giacitura sul fianco destro, e l' aspetto similmente cancrenoso sopravvenuto, ai luoghi dei vescicatorii, che prima si erano applicati: ma nella ventesima quarra la faccia ritorno a gonfiarsi manteneniosi continuamente quel cerchio, che si disse, e cost li piedi surono veduti molto, edematosi ; la tosse divenne più acerba ; la respirazione ritornò ad essere più difficile, e più affannosa, li sudori intorno al capo divennero più frequenti; il polso era più piccolo, e più intermittence, il basso ventre teso e dolente: nella trentesima prima la tosse

acerba, e senza nessuna osservabile separazione, e li sudori nel capo e nel petto seguitavano copiosissimi , la faccia più abbattuta, il cerchio intorno alla fronte assai più livido, gli occhi tristissimi, e quasi oscurati, la faccia sempre più tumida, il respiro più breve, si polsi piccolissimi, e intermittente qualche volta per trenta e più secondi, la gonfiezza dei piedi si estendeva sino alle coscie, il torace era sparso di larghe macchie sanguigne quasi di ecchimosi, la cute gelata, e usciva dal corpo dell'infermo un' alito disgustoso-quasi di cadavere; nessun dolore nel capo; o nel petro, le separazioni del ventre erano copiose, le urine dense, esedimentose ; le forze indebilite e mineant? nella trentesima seconda fu assalito da frequenti brividi lun. go la spina, ed alla sommità delle spalle, non poteva soffeir la luce, il polso appena, ed a rati inzervalli si sentiva, sudava copiosamente nel capo e nel petto, il sudore era freddo, gli scarichi del ventre, e della vescica erano abbondantissimi lo già da molti giorni non intendeva più cosa alcuna sulla natura di quel male, siccome ancora nel suo principio non mi era stato possibile poter ragionare con chiarezza la sua natura, e molte di quelle cose, che nascevano sotto la mia vista; e fu pero, forse con esempio. poco lodevole nel mio insegnamento, che dalla somma utilità ricavata dal taglio della jugulare, e dalla peficolosa ricordanza, che la temerita qualche volta fu di giovamenco, dove la prudenza fu infruttuosa , ni lasciai trasportare a prescrivere ancora una nuova cavata di sangue; furono tentate inutilmente le vene dei cubiti; ancora aperta la vena il sangue ricusava di uscire; tentata la vena della mano il sanque usci lungamente a piccole goccie nella quantità di tre oncie: questo fu eseguito nella trentesima terza; nella sera il polso era alquanto più sensibile, la cute era meno fredda, provava qualche alterazione di mente, il restante si manteneva, come nel giorno avanti: il cangiamento notabile aceaduto nel polso .. mi determinò ancora a cavar sangue un altra volta nella piccola quantità di altre tre oncie; fu osservabile, come aperta la vena questa seconda volta il sangue uscisse speditamente, il polso già nel giorno avanti quasi perduto divenne sensibilissimo e celerissimo, e quasi nulla intermittente, le sue battute furono contate replicate volte più di cento e dieci; la sua cute nel giorno avanti di bassissima temperatura, e fredda a guisa di cadavere, a poco a poco si fece caldissima e quasi urente: fu visitato di nuovo sei ore dopo, il polso seguitava frequentissimo, ma le sue battute per la piccolezza appena si potevano distinguere; ebbe replicati scarichi di ventre con materie solide mescolate a molte striscie di sangue; più tardi la sua respirazione era brevissima, il polso era tremulo e filiforme, il calor della cute quasi precipitosamente in pochi momenti rimase in tutto estineo: il capo ed il petto erano coperti di grosse goccie di un sudore freddo: due ore dopo mezza notte morì a guisa di uno strangolato. Io non du-

bitava, che la sezione di quel cadavere non fosse per ammaestrarmi di molte cose, che io non aveva saputo conoscere : tagliato il cranio si videro le meningi da per tutto coperte di minutissime ramificazioni rosse: la sostanza del cervello era alquanto più densa e resistente al taplio di quello, che suole essere, e così il principio della midolla spinale; nel rimanente nell'interno dei ventricoli, ne in altra pare te vi fu altra cosa degna di osservazione. Aperto il torace incominciò subito ad uscire molto siero giallo raccolto in maggior abbondanza nella cavità destra; propriamente tutta la parte anteriore del torace era occupata dallo smisurato volume del pericardio; li polmoni si vedevano compressi ai lati, e cacciati profondamente sotto la mole del pericardio, e quelli nella parte loro posteriore erano fortemente attaccati alla pleura costale sottoposta, e tutti ripieni di molto sangue sparso in tutto il loro tessuto: il pericardio tutto superiormente coperto di molta e densa pinguedine, era come si è detto, di una distensione enorme, assai consistente nelle sue pareri, e di una insolita grossezza, e nella sua parte sinistra profondamente corroso da due ulceri assai larghe, e di una superficie disuguale; aperto longitudinalmente non senza qualche difficoltà, quasi fosse stato tutto tendinoso, principiò a scaturire molto vivo e fluido sangue, il quale usciva in copia da molte piccole cellette disposte, e della grossezza, come quelle di un alveare d' api, e tale ap-

punto pareva tutta intorno la superficie interna accesissima di quella membrana da per tutto congiunta col cuore per mezzo di quelle cellette ripiene di sangue, e formate di altrettante false membrane; e così era tutta intera la superficie del cuore, il quale aveva cangiata la sua figura ordinaria con quella di un piecolo pallone, o di una vescica gonfia, maggiore almeno del doppio della mole ordinaria di quel viscere: La novità di questo caso prima di avanzarmi ad ulteriore disamina mi obbligo a farlo diligentemente disegnare, e quindi alcune ore dopo separaro il cuore, e lavaro accuraramente mi feci ad osservare, se in nessuna parte comparisse alcuna rottura ," d' onde tutto quel sangue avesse potus to effondersi; ma la superficie esterna del cuore si trovo in ogni parte intatta, siccome quella porzio ne di tronchi sanguigni, che sono rinchiusi nel pericardio; il ventricolo e l' orecchietta destra incredibilmente distratti e dilatati e gracili, e l' apertura venericolo-auricolare pareva quasi lacerara, al contrario delle cavità posteriori assai robuste e della ordinaria loro tenura; l' orificio dell' arteria polmonare era notevolmente ristretto e duro, quanto una densa cartilagine, e le sue tonache di una durezza quasi ossea, quantunque nulla d' osso propriamente vi fosse, fino alle sue diramazioni entro i polmoni, nei quali pure comparve dietro la direzione dei vasi arteriosi qualche piccolo adunamento di particelle terrose a guisa di piccoli calcoli: e pareva, che il trasudamento di tanto sangue dalla superficie del cuore, poichè vi su accesa così grande infiammagione, non avesse avuta altra origine
fuori del suo difficilissimo tragitto in mezzo a tanta
angustia e durezza dell' arteria polmonare; P azigos fu veduta piccolissima, il principio dell' aorta,
ed il suo arco, e le sue diramazioni appena si lontanavano dallo stato naturale; dilatati, ed assai floscii crano i vasi coronarii. Nel basio ventre il fegato era del suo volume ordinario, la milea molto
eresciuta, il ventricolo e le intestine assai ampie, e
gonfie di molt' aria. Un altra istoria similissima a
questa sarà da me narrata più sotro, dove si scriverà della mole accresciuta di tutto il cuore;

4. Nella sezione della giqvinetza perimenuonica rammentata prima di quest' ultima parve certo
indubitabile, che nel pericardio si contenesse molta
quantità d' aria in stato elastico, ossia che l'vi si
fosse formata; o altronde vi avesse penetrato. Altri
csempii d' aria veduta nei preecordii sono stati altrove (1), ed in questo libro medesimo da nei copiosamente raccolti, ne sono rari oggetti delle nostre
quantunque a vedessi assai tumide e distese; le
quali sembianze per altro mon vi sarà, chi non le
attribuisca al processi dissolutivi incominciati dopo
la morte, o nel momento istesso di morire.

CA-

(a) Lib. 11. P. I. cap. 111. art. 11,

Corpi di nuova formazione nelle savità del cuore Polipi, Sarcomi, Ossificazioni, Petrificazioni &c.

1. Thi effondimenti mucosi fibrinosi e sanguigni, che si fanno durante il processo infiammatorio a traverso di tutte le membrane, e di tutti li tessuti esterni, ed interni, anno similmente luoga, quando io non prendo errore, nelle cavità del cuore, e da me si argomentano essere almeno li primi rudimenti dei così chiamati polipi veri o legittimi per distinguerli da quei semplici coaguli, o grumi di sangue, che molto probabilmente, e certo nel loro maggior numero, si generano dopo la morte, e sono l'opera di una circolazione e di una vita prossima l' una e l'altra a smarirsi.

2. Già molto prima del fine del secolo XVII la istoria di questi mali era stata ordinata e combattuta con diversità di fatti e di opinioni tra gli altri da Malpighio, e da Kerkringio, e venneto poscia intorno alla metà del passato secolo aggiunte nuove lucidazioni all' antica disamina da Senac da Pasta e da Morgagni, intanto che non bisogni più perdersi nella disputa, se, quanti polipi riempiono il cuore dei cadaveri, vi stanziassero similmente, quando quei soggetti erano in vita, e infine se tutti dovessero similmente miratsi come cagioni di malattie, e sovente Part. II.

*arr.* 11. q

di morte, o non piuttosto come soli e semplici risultamenti del termine della vita. Assai dalla età di Celso la osservazione, e la ragione avevano vittoriosamente dimostrato l'insigne differenza del cadavere dal corpo vivente; e che il momento di morire era l'immediato cominciamento di nuovi processi, e di altre disposizioni di parti, per cui facesse mestieri di somma considerazione prima di argomentare dalle cose offerte dai cadaveri quelle, che vi erano avanti, allorchè l'animale viveva. Ora tra le parti, che più subitamente e più mirabilmente di tutte le altre cangiano, dappoiché la vita è spenta, io non so, quali altre più prestamente dei nostri fluidi ricevano un ordinamento di nuova composizione nei subitanei mutamenti delle specifiche loro densità, e nell' interrompere la continuità dei loro rivi, dissolvendosi in essi la primiera unione delle particelle tutte avanti componenti mercè di un procedimento chimico-organico proprio un fluido solo: d' onde così tosto li poteri della vita anno termine, e tutto resta abbandonato alle sole forze chimiche e fisiche. quanto prima era fortemente insieme unito, quantunque di natura e di tendenze diverse, tutto disunito, o unito in altra forma cangia luogo e posizione, e molte parti si innalzano ad uno stato gazzoso, e le altre in maggior copia precipitano, e vanno, dove le chiama il loro gravitare, componendo intanto nuovi misti, e nuovi aggregati infinitamente differenti da quelli, che la vita aveva prima ordinati. Quindi non deve essere di maraviglia la incredibile abbondanza di questi coaguli sanguigni, che si incontrano in tutre le nostre dissezioni, così che sia raro l'esempio, "ubi nan inferti hi horpiter compectui sese offerant ", come già scriveva Fed. Hoffmanno (1), e con lui ripeteva il Morgagni: pur tuttavia con questa disposizione del sangue a formare prestissimo dopo la morte dei nuovi composti molte e forti ragioni ci persuadono, che taluni di questi abbiano il loro principio, mentre la vita ancora sussiste, e chi sa quanto lungamente gli infermi seguitano a vi-vere dopo, che i polipi sono stati generati.

3. Certo, poiche la osservazione giornalmente ci dimostra essere proprio della maggior parte dei luoghi infiammati il trasudamento, che sopra si è detto, non si potrebbe intendere, come nelle infiammagioni violente e grandissime, alle quali il cuore soggiace, le sole interne superficie delle sue cavità fossero impedite dai mandar fuori con molto sollievo dell' infiammamento locale una parte di quegli interni stimoli, che vi soverchiano, ne già la sostanza dei polipi, che qui si intendono, si lontana dall'indole di quell' umore coagulabile, che produce tante pseudo-membrane, ora tutte intorno attacate, ed ora libere, quante finora si dissero: ne deve considerarsi meno, come questi polipi mandati fuori nell' eccesso della flogosi nel maggior numero.

(1) Med. Rat, Sistem, Tome 114, Sec. L. cap. 7.

dei casi, fortemente e profondamente sieno impiantati nella sostanza del cuore, e delle valvule, da non potersi svellere salva la integrità delle parti, dentro le quali essi anno diffuse le prime loro radici : nella qual cosa questi si vedono essere molto differenti da quelli, che si generano dopo la morte, o negli ultimi istanti della vita, che, o sono intieramente liberi da qualunque attacco, o sono almeno debilmente congiunti, e mescolati a molti grumi nerastri. di pretto sangue, e subito si spapolano tra le mani, di chi li considera. Sogliono ancora li primi essere di un colore tra il bianco, e il giallo, lineati di piccolissimi vasi rossi, dove al contrario li secondi di una tessitura piuttosto vescicolare sono soventemente più presto di un giallo scuro, o affatto neri, ne il loro tessuto ritiene quelle sembianze di organizzazione e di vasellamento, che nei primi, e nelle pseudo membrane, che ricuoprono i visceri infiammati, chiarissimi appariscono, e sono ovviamente dimostrabili: dei quali vasi fu negli Anatomici assai tempo avanti di noi l' accorgimento, siccome quello, che non era sfuggito alla diligenza del Valsalya, e prima di lui al Malpighi, e facilmente a molti altri osservatori di più antichi tempi, quantunque poscia il Valsalva, come scrive Morgagni (1), per timore di essersi ingannato nelle apparenze di quella organizzazione " fallaciam sensit, et

(1) Ep. An. M. XXIV. apt. 26.

que antea delineaverat , portea delevit ". Ma di questi vasi attissimi all' artificio delle iniezioni oggi più non si-dubita, se non che essendo notissimo il loro comparire ancora nella cotenna, che ricuopre il sangue uscito dalla vena, questi vasi non sembrano potersid're un argomento sicuro dei poteri della vita superstiti nelle parti, nelle quali si generano; quantunque non bene sia chiaro, che ancora nel sangue estratto non restino per qualche intervallo di tempo quelle facoltà medesime, che il processo universale della vita impertisce ancora a quel fluido, mentre circola nei nostri vasi, siccome a tutte le altre parti di qualunque natura del nostro corpo, allorchè seguitano a vivere. In ogni modo li frequenti, e profondi attacchi a guisa di sottilissimi fili dai quali soprattutto intorno agli orificii ventriculo-auriculari si vedono sorgere quasi li primi stami atti ad intessere le tenaci concrezioni ourate dal processo in-. fiammatorio, mi pajono rendere ancora meno in-·certa la assoluta loro provenienza dai pieni poteri vitali, che agiscono in quei luoghi; ne d'altra origine sono tante altre nuove sostanze, che tutto di il taglio dei cadaveri offre alla nostra vista internamente, e esternamente nei nostri visceri, e delle quali sarebbe impossibile il dubitare, da quali forze fossero generati. Ne giova in contrario l' esperimento del Pasta, a cui sembrando, che tutti li polipi in generale fossero prodotti dopo la morte, venne fatto di osservare, che versato del sangue nuovamente estratto, e ripieno di parte cotennosa nei ventricoli di un cuore bovino, esso vi si abbarbicava con forza uguale, con quanta potesse essere stato veduto mai nei cadaveri nello stato dei

polipi li più tenaci.

4. Perchè, io di nuovo ripeto, la sola superficie interna delle cavità del cuore deve essere esclusa dai versamenti fibrinosi, li quali, durando certissimamente la vita, si eseguiscono in tutti gli altri viscesi infiammati? Questa fu senza dubbio la sola ragione, che si disse in contrario, che non si poteva intendere, come nell' area di un recipiente, per il quale continuamente passava il sangue, potessero comporsi, e sussistere questi corpi senza, che la circolazione rimanesse interrotta: e però quelle insigni masse di coaguli sanguigni, che riempiono P interno del cuore e dei vasi di tanti cadaveri non vi sarà chi voglia intenderle, mentre quei soggetti tuttavia vivevano; ma che pure sia possibile il nascimento di quelle sostanze di mole bensì più piccola, e che non riempia tutta la cavità dei canali, dove è continuo lo scorrimento di qualche umore, non mi bisognerà di mostrarlo con l'esempio di tante pseudo membrane sovente formate negli intestini dei disenterici, nei reni, negli ureteri e nella vescica dei calcolosi, nei quali ultimi non deve essere di minor maraviglia, come in mezzo alla continua separazione delle urine si generino tanti calcoli e talvolta così enormi, che da principio altro facilmente non saranno stati , che minutissime particelle depositate in qualche piega della pelvi renale augumentate poseia da nuove apposizioni di nuove mollecule, nella qual maniera potrebbero parimente concepirsi li successivi ingrandimenti dei polipi cardiaci, e ripeto ancora, che senza trattenermi nella considerazione di tanti strati, e coaguli fibrinosi, che spesso riempiono la interna cavità di tanti aneurismi , troppe altre osservazioni vi sono di sarcomi assai visibili nati intorno alle valvule del cuore medesimo, senza, che la circolazione fosse impedita; quanti altri esempii non potrebbero citarsi di valvule intieramente ossificate, le quali pure sembrando interrompere necessariamente il corso del sangue, questo non per tanto seguitava, quantunque con modi sovente dissimili dai naturali: quale fu il caso citato da Lovver (1) del tabido inciso in Oxford, soggetto a sincopi, nel quale comparve l' orificio del ventricolo anteriore così preso di forte coagulo tra i tendini delle valvule, ,, ut pennæ anserinæ aditus in ventriculum vix restaret ,, c l'orificio ventriculo-auriculare sinistro era ancora più angusto,, ut agre recludi digitis potuerit ,,? nel vecchio rammentato da Gemma e da Willis (2) l' aorta ossificata e pietrosa appena più serbava una piccola fessura per il passaggio del sangue: in altri fu vista tanta angustia nell' ingresso delle vene polmonari nel se-

(1) De Corde cap. 2.

<sup>(1)</sup> Pharm. Rat. cap. De Cord. Palpit.

seno polmonare, che il sangue era impossibile, che vi scorresse altrimenti, che per un sottile gocciolamento: quali furono questi casi, ed altri similissimi, che diremo tra poco, e quali altre sono le cose paradosse e veramente incredibili, in mezzo alle quali si va continuamente nel professare la nostr' Arte, e nel meditare la struttura e gli usi delle parti della nostra macchina?

s. E bene, se le cose » da noi dette più sopra sulla condizione del sangue, e sulla imperfezione del processo chimico-pneumatico della sanguificazione degli infiammati, e dei pulmonici, e dei cardiaci più singolarmente, anno qualche sembianza di vero, se il versamento della nuova linfa nel torrente del sangue in questi esempii oltre al ritardo, che soffre, versata ancora non vi è convenientemente assimilata, certo nessun altro viscere dopo i polmoni sarà opportuno più del cuore alle produzioni morbose, che si discorrono, per essere il cuore appunto il primo degli organi, per il quale questo sangue mal combinato nelle sue parti passa immediatamente dopo il polmone: quindi li grossi e densi polipi, quantunque non molto frequenti delle cavità posteriori, e quindi, come io dubito, gli elementi, e le radici similmente dei polipi delle cavità anteriori, probabilmente, se io non mi inganno, nelle ultime estremità delle arterie coronarie, per il qual genere di vasi, prima che per qualunque altro si distribuisce il sangue non ancora uscito dal motor primo della vita. Può essere anco-

ra,

ra, che nella frequente complicanza di malattie di polmone e di cuore, l'istesso ritardo, che prova il sangue nel passare dall' arteria polmonare all' organo respiratorio cospiri a separare tanto più prontamente dal sangue ivi portato dalla cava discendente. la nuova porzione di linfa coagulabile, che appena un istante avanti vi era penetrata , onde gli elementi del polipo già incominciato mediante il processo, che sopra si disse, vi acquistino tanto maggiore, e più sollecito accrescimento. Le diverse nature, ed abitudini della vita, e più di tutto li diversi modi respiratorii; non solo quanto appartiene alle diverse tessiture dei polmoni, ma di tutte le altre condizioni interne ed esterne concorrenti al processo della respirazione dei differenti corpi, serviranno alle varie forme polipose nei differenti casi: e però non solamente nessuna attendibile circostanza vieta al cuore, ancora mentre ei vive, il ricettare queste nuove produzioni, ma tutto all'opposito ve ne anno alcune, che possono favorire il loro nascimento nel cuore, più che in qualunque altra parte.

6. Ma questi polipi dovranno essi mirarsi, come una malattia speciale, la quale abbia li suoi proprii e speciali pericoli? comunque essi non abbiano
luogo, se non che fra gli effetti delle flogosi cardiache locali, come si è detto nella massima parte dei
casi dei versamenti acquosi nel pericardio, e- si dirà
delle durezze, e dei sarcomi, e delle ossificazioni proprie talvolta dei cuori infiammati, niente di meno è

utile al Medico, ed all' infermo l'attenta considerazione di ciascheduno di questi effetti in particolare. qualora accadono, per indagare più prontamente, e senza smarrirsi, li diversi risultamenti della malattia . li quali tendendo a diversi fini, e minacciando la vita con apparecchio di segni, e con periodi, e termini fra loro differenti, bisognano altresì di essere differentemente soccorsi. Tutto il nodo maggiore consiste nel conoscere i principii della infiammagione calcolando, come conviene, le cause atte a generarla: jo riscontrava nel torace dell'Angela Albertazzi Bolognese attacchi numerosi e fortissimi del polmone sinisfro alla pleura costale, al diafragma, ed al pericardio assai consistente, e quasi cartilaginoso, e tutto il cuore ingrandito, e l'orecchietta destra, quanto bastasse per capirvi dentro un altro cuore, e nell' orificio ventricolo auricolare sinistro tutto intorno all' artificio delle valvule, gli attacchi profondi e indissolubili di un polipo assai bianco, e compatto, che si estendeva coll' altra estremità sua libera sino all' crificio a ortico: quella miserabile era morta nella sesta giornata, appena 36 ore dopo essere stata trasportata nella Sala Clinica, dove era stata giudicata peripneumonica, non senza grave sospetto di offesa nei precordii. Ed essa infiatti quasi due anni avanti era precipitosamente caduta, riportando una contusione fortissima nel capo, e nel sinistro lato del torace, dopo la quale restò sopita, e quasi tenuta per morta per una intera giornata, con perdita

grave di sangue dal naso, dalla bocca, e dagli orecchi: risorta dal suo letargo, pochi giorni dopo incominciò ad essere molestata da una fascia dolorosa . che tutta la cingeva attorno agli ipocondrii , e da una trafiggittura nel sinistro lato, e da respirazione sovente difficile: essa nondimeno viveva tra queste molestie tollerabilmente, quando fu assalita subitamente da febbre con forte caldo, cefalalgia, dolore acutissimo sotto la sinistra mammella, peso gravativo e profondo in tutto il torace, battito di cuore, che si estendeva fino sotto la cartilagine ensiforme, tosse assai frequente, sputi intrisi di sangue, respirazione anelosa, sete grande, calore intenso alle fauci, faccia ed occhi molto accesi: li suoi polsi piuttosto molli erano frequenti, irregolari, disugualmente intermittenti: sul principio della quinta giornata il suo ventre si gonfiò prodigiosamente, la sua respirazione divenne brevissima, la sua faccia si fece livida, restò senza forze, mandò una quantità insolita di urine senza accorgersene, era asfissa, e non molte ore dopo tutta coperta di sudor freddo a grosse goccie infelicemente mort. Certo le cose da me vedute ne suoi precordii, non sembravano opera di quella breve malattia, che la ridusse a morire, e nemmeno quel polipo, la cui durezza era quasi di cartilagine, con qualche vasellamento rosso, e che pareva, come si disse, fare un corpo solo col tessuto valvuloso, al quale era strettissimamente congiunto. Inclinai a credere, che quel corpo dovesse, il

suo principio alla infiammagione sopravvenuta grandissima a quella precipirosa caduta, d' onde facilmente il pericardio e il cuore e li polmoni sotto la violenza di quella commozione restatono tauto offesi. Ne li polipi sono vari dopo l'azione di cagioni traumatiche, le quali soprattutto sieno state dirette sul torace: Bartolino citato da Senac (1) racconta il caso, di chi morì per la forza di un pugno datogli sul petto, e li ventricoli del cuore erano pieni di una sostanza poliposa: la donna rammemorata da Vatero, che morì per l'atrocità delle percosse ricevute dal marito, aveva un coagulo poliposo; che si estendeva dall' arteria polmonare, e traversando le cavità anteriori del cuore occupava tutta la vena cava.

\* 7. La donna, della quale o parlato, io non so, che soffrisse palpitazioni o sincopi, quantunque ne fosse fatto speciale ricercamento per mia parte nella casa, nella quale viveva: e bene la mancanza dell' una e dell' altra di queste molestie, quantunque distintamente menzionate da molti Medici fra li segnali della presenza dei polipi, fu riferita di molti altri poliposi. Il solo segno, che forse in quella inferma spettava al polipo nato nel ventricolo posteriore, era quel senso di peso alquanto profondo, che pochi giorni dopo la sua caduta incomincio a soffrite nel sinistro lato del torace sotto la mammella si-

<sup>(1)</sup> Lib, IV. cap. XI.

nistra: quanto alla cinghia dolorosa; che la stringeva tutta intorno, quella forse non era dovuta, che ad una locale affezione del diafragma, ed era di mero consentimento con gli altri visceri commossi, ed infiammati dalla forza del colpo da lei ricevuto; non cost forse potrà dirsi della respirazione difficile, che similmente le sopravvenne dopo la caduta, e forse anch' essa nacque dal commovimento e dalla successiva infiammagione dei polmoni; quantunque, chi descrisse li segni dei polipi, molto ancora vi parlasse delle respirazioni difficili. Allorchè il cuore si infiamma fino al segno di effondere dalle ultime estremità de' suoi vasi arteriosi li materiali del polipo appena succederà una qualche volta, che il polmone anch' esso non partecipi del processo infiammatorio di un viscere tanto a lui congiunto: e però li vizii della respirazione, se nascono in questi casi, chi potrà separatamente giudicare, se sieno dovuti al nuovo corpo formato nel cuore, o non piuttosto a taluno degli esiti proprii dell' istesso polmone infiammato. Ne meno io so, se quella irregolarità, e intermittenza di polsi, che si notò negli ultimi tempi della vita di quella inferma, le fosse abituale prima di essere trasportata nell' Ospizio Clinico: ma certo, quanto frequentissimamente avevano detto i Medici intorno alla disuguaglianza e intermittenza del polso. come nota caratteristica dei poliposi, e che dalla età di Galeno sino a Macoppe, fu replicato nella maggior parte dei libri di Medicina, appena io vorrò

combatterlo con nuovi fatti dopo le pruove riferite vittoriosamente in contrario da Morgagni, e dopo tanti illustri esempii della fallacia di questa sorte di argomentazione.

8. Dopo la istoria da me poco fa narrata, avendo pur veduto dei coaguli poliposi in grandissima quantità di cuori infermi, non mi sembra poter citare che un altro solo caso di polipo essenziale e primitivo, il quale siasi offerto alla mia osservazione. Il soggetto di questa era giunto in Ferrara profugo. dalla sua patria nei primi tempi, quando si grande procella agitò colla sorte interna del Regno di Francia la Europa intiera, e avvegnachè il nuovo ordine, che la vittoria comandava, da per tutto, rendesse assai pericolante la persona e lo stato di quell' infelice, nel momento istesso, nel quale egli si vide circondato delle armi, che atterrando ogni ostacolo spegnevano dovunque tutti gli antichi rezolamenti, senti per la forza del suo dolore mancarsi incontanente tutte le forze, e cadde a terra semispento: riavutosi alquanto provò tutti i segni da noi altra volta rammentati di una carditide acuta: fu debitamente curato, ma poichè l'acutezza della infiammagione incominciò a cedere, soggiacque d' allora subito ad una sepsazione assai molesta, benchè non dolorosa, ma, come egli si esprimeva, di solo peso, e talvolta quasi di gelo, che lo prendeva immediatamente sotto lo sterno verso la sua metà e alquanto più verso la parte sinistra: ne que-

sta molestia mai gli venne meno per l'intervallo di otto mesi interi, ch' egli ancora sopravvisse, e nei quali intento a sottrarsi alla acerbità de' suoi mali pensò di cangiar cielo senza poter cangiare di forruna. Comunque il suo corpo fosse di forme assai regolari, e la sua età intorno ai 40 anni, dal primo insulto, ch' egli cbbe, le sue solite forze mai più gli ritornarono, e furono sempre abbattute : soffriva stando in piedi lungamente, e salendo, o discendendo le scale ; la sua faccia era alquanto confia li suoi labbri enfiati e lividi; si lagnava talvolta di peso nelcapo, era senza appetito e beveva ancora più mal volontieri; li suoi sonni erano brevi, ed agitati, ma non pertanto la sua respirazione era placidissima, in qualunque modo egli giacesse, e li suoi polsi dell' un carpo, e dell' altro così regolari, quanto meglio si possono intendere nell' uomo il più sano; ne altra cosa egli accusava fuori di sentirsi quasi una mano gelatz, che spesso gli pesava sul cuore, non però sempre coll' istessa intensione, e nella notte in generale più che nel giorno: fu trovato una mattina morto nel suo letto. Nella sezione di quel cadavere, ridotto quasi alla consunzione furono vedute le viscere del ventre in generale tutte assai piccole in proporzione della grandezza del corpo, e molto scolorite, ma però sane; il polmone anch' esso libeso da qualunque attacco, e fuori della sua piccolezza., come sembrava, in tutta la sua sostanza perfettamente conforme allo stato naturale; ne più voluminoso del solito era il pericardio e quantunque alquanto indurito, e quasi diseccato; il cuore solo era molto rubicondo e la sua carne assai (consistente e dura da tagliarsi: l'orecchietta anteriore era alquanto cresciuta di volume, e dilatata pure visibilmente era la cava discendente; nel ventricolo corrispondente era nascosto un polipo di colore tra il bianco e il giallo compatto assai, e quasi di una durezza ligamentosa, la quale appena si poteva dividere colle mani, come già nel caso citato da Lazz. Riviere (1); ne però quella cavità pareva maggiore di quello, che doveva essere; l' orificio dell' arteria pulmonare era indurito con qualche squamma ossosa, ed il calibro di quella arteria ridotto quasi alla metà della sua capacità naturale : le cavità posteriori perfettamente vuote, e senza alcuna malattia. e così pure l' aorta, se non che le sue pareti erano assai dure e quà e là sparse di piccolissime ossificazioni poco maggiori di un grano di miglio: nel capo i vasi delle meningi alquanto dure e rugose parvero assai dilatati, e tramezzati da lunghi intervalli perfettamente vuoti di sangue; il cervello era pallido e più consistente del solito; ne altra cosa nel capo vi fu di osservabile

 9. Il patire dei poliposi fu già riconosciuto dai Medici, che non era sempre costante, in qualunque modo accadesse, siccome certo non lo fu nel sog-

-199

<sup>(1)</sup> Cent. 2. obs. 77.

getto di quest' ultima istoria: anche la palpitazione e la sincope e e la difficoltà di respirare e li polsi disuguali e intermittenti, dai quali sintomi lo non vorrò negare, che molte affezioni polipose non fossero tal volta accompagnate, ma certo, como copiosamente da noi fu discorso nella I, parte di questo libro (1), ne sempre lo sono, ne la presenza di quei segnie fu sempre di sicuro, indizio di polipo di cuore. quelle sembianze, io dissi, ancora nei poliposi, nei quali si mostrano, soggiaciono a molta irregolarità, ed a molta incostanza. Il complesso di tutti quei segni è di pertinenza generale al maggior numero di tutte le malactie cardiache, di qualunque forma sieno, giusta le diverse disposizioni dei corpi, e la differente azione delle potenze nocive interne ed esterne : li vizii del polso come si vedrà meglio in altro luogo. qualunque parte vi abbiano le offese del cuore, più direttamente appartengono alla condizione dei polmoni e del processo respiratorio, ed alla condizione speciale dei vasi arteriosi e infine la palpitazione e la sincope così spesso vedute senza polipi, come i polipi senza palpiti, e tremeri di cuore, e senza deliquii , piuttosto che effetti di sangue trattenuto negli organi centrali della circolazione, potrebbero meglio mirarsi, come cagioni opportune alla formazione dei coaguli poliposi , bensì dei secondarii o sintomatici , e che si generano dove la vita si perde, o già è per-Parts II. sambanan - provision . lantais alledu- po

(1) Cop. III. e 1v. 100 , where the stand of the client

duta. Dissere molti Medici, che la incostanza dei segni sopraccitati doveva ripetersi dalla varia mole dei polipi mutabili talvolta giusta la diversità delle circostanze e degli agenti interni ed esterni della vita, essendo possibile il riempiersi o votarsi taluna delle vesciche sovente in essi notate; la qual cosafacile da potersi immaginare è del pari difficile da provarsi, o potersi risolutamente negare, dove accada, o no. Oltre di che li polipi così detti legittimi , per quanto io posso raccogliere dalle osservazioni degli altri e dalle poche mie proprie, sono assai lontani per la densità del loro tessuto dalla forma vescicolare, che sola si addice a quei coaguli spurii, che siccome di origine sono parimenti dissimili di natura e di tessuto; e innoltre taluni di quei segni sono del pari incostanti; quantunque di spettanza a quelle malattie, intorno alle quali la osservazione e la ragione ci vietano di immaginare così pronto e subitaneo ingrandimento o diminuimento, dico le piccole pietruzze, i calcoli, e le ossificazioni proprie. di tanti cardiaci , le quali malattie molto probabilmente restando sempre le medesime, se non forse continuamente rendendosi maggiori, non pertanto compariscono a differenti intervalli colla istessa irregolarità di sintomi e di molestie, che dei polipi ora si è detto. E temo io però, che la cagione prossima ed immediata del ritorno irregolare delle palpitazioni e delle sincopi, qualunque dipendenza abbiano dalle offese locali del cuore, meglio, che a queste,

si debba attribuire al complesso di molte altre circostanze proprie della vita degli infermi , nei quali , s come nei sani, tutto si opera continuamente con il concorrimento di molti agenti, altri locali , ed altri meramente consenzienti ; d'onde i segni delle malattie locali non sono sovente più spediti di quelli , che accompagnano il guastamento insieme di molte parti ;

10. L' accrescimento successivo della mole del polipo, al quale da me non si fa opposizione, ed il suo libero muoversi coll' uno de' suoi capi nelle cavità del cuore, furono sovente accagionati dell' improvviso morire veduto di molti poliposi; e si argomentò, che allora accadesse la morte, quando il polipo colla sua estremità libera si portasse direttamente sull' uno o l' altro degli orificii del cuore o dei grossi tronchi, e con questo restasse vietato al sangue di più gir oltre. Lasciando a parte questo diverso collocamento della estremità libera del polino nella guisa, che si dice, è fuori d'ogni questione, che taluno degli orificii delle cavità del cuore sia stato osservato pieno di materia fibrinosa, che lo chiudeva perfettamente: e questo fra gli esempii, che potrei noverare, fu il caso di un vecchio portiere della Università di Pavia stato un tempo lacche, d' alta statura, ed assai magro, finalmente infermo di carditide cronica, e di ostinato catarro . e morto sotto la cura del mio celebre Collega Sig. Prof. Raggi; il cuore di quel cadavere di strana mole, e con augumento notabilissimo dell' orec-

chietta sinistra, e con fortissimo indurimento delle valvule mitrali si conserva nel gabinetto patologico di Pavia: il sottoposto ventricolo posteriore: do-e ve si può credere, che il sangue non potesse più passare, fu trovato perfettamente vuoto : Altri ; nei quali ! i polipi furono veduti riempiere le cavità del cuore. terminarono la vita comatosi e letargici : quale fu il morire dell' Agata Magagnoni Bolognese, nel cui cadavere comparvero i vasi delle membrane del cervello, e dei plessi coroidei gonfiii, e tutti pieni di coaguli poliposi biancastri, e il cuore e l'aorta molto dilatati, e quest' ultima je l' uno e l' altro dei ventricoli pieni di coaguli sanguigni senza nessun attacco, e di piccola mole; il cuore nu stava dentro una grande quantità d'acqua; nell' aprire le cavità del torace usch fuori impetuosamente molt' aria: quella infelice venuta quattro giorni prima nell' Ospiaio Clinico sono già 4 anni i incominciò nel secondo giorno ad essere sonnolenta e tarda a rispondere e sempre più declinando nell' uso de' suoi poteri mentali terminò di vivere profondamente soporosa : era vivuta sana, e solo alcuni giorni prima dell' ultimo suo male era stata assalita da una copiosa diarrea con tormini attribuita all' abuso di cose dolci da lei fabbricate per mestiere; poco appresso il capo le doleva fortemente con senso di peso grave sotto lo sterno; respirava con difficoltà, le bisognava talvolta discendere dal letto, tanto il giacer supina le recava di molestia : io

la vidi il quarto giorno del suo male: tossiva frequentemente, li suoi polsi erano deboli e piccoli, ma non intermittenti e nemmeno disuguali, le estremità inferiori alquanto edematose; la regolarità de' susi polsi fu costante fino al penultimo giorno, che visse, allora la intermittenza comparve, e fu grandissima; prima di morire fu per qualche ora perfettamente asfissa. La disposizione poliposa di questa infelice estesa fino al cervello, e che certo sembra, che avesse la principal parte nel sollecito fine della sua malattia, potè essere l'effetto dell'inframmamento acutissimo de' suoi precordi, ai quali forse fu comunicato da uno stato precedente di flogosi del tubo alimentare: il processo della infiammagione forse potè servire nell'ultimo a svolgere dal sangue molta parte di principii gazzosi, li quali infatti si trovarono abbondantemente raccolti nella cavità del torace, e quello forse fu il principio della subitanea produzione dei coaguli sanguigni veduti nel suo cadavere, ed in questa guisa in leif, mentre tuttavia era in vita, furono anticipati li processi chimico-meccanici proprii del sangue 'nel cadavere. La Veronica Boccherelli Bolognese della età di 50 anni di gracile tessitura, sovente molestata da gravi dolori di capo, madre di otto figli tutti partoriti con grave pericolo, giunta nel colmo dell' inverno una mattina alla propria abitazione, gelata e spasimante di freddo si consigliò di intiepidare le mani ed i piedi entro un poco d'acqua prima leggiermente riscaldata al fuoco: non passarono indi tre ore, che venne presa da forti brividi in tutto il corpo, con dolore assai penoso allo scrobicolo del cuore; le sue estremità nel tempo istesso si gonfiarono con rossore e calore intenso di accesa risipola; tra questo non dubitò di febbre, che l'avesse nell'istesso tempo assalita; vomitò copiosamente, la respirazione era affannosa, fu inquieta ed agitata per l'intervallo di molti giorni, e finalmente nell' ottavo fu ricevuta nella Sala Clinica: il suo aspetto era squallido, l'occhio tristo e lagrimoso, la pupilla dilatata, ardeva di sete, il respiro era breve, la sua voce fiocca e bassa, era senza forze, ne si poteva muovere, li polsi celeri piccoli e quasi impercettibili: l' arto superior destro dall' omero alla piegatura del cubito era enfiato e rosso, gli arti inferiori similmente dal piede sino sotto il ventre, provava una sensazione assai dolo. rosa sotto lo scrobicolo del cuore, e qualunque compressione esterna anche lieve accresceva subito l' acerbità della sua pena; la cute era assai calda e secca, il basso ventre assai gonfio e teso; le separazioni enteriche e urinose erano state sempre scarse: il giorno dopo, nono della malattia, la sua respirazione fu più difficile, il polso piccolissimo, e celerissimo; non intendeva, non parlava, ne inghiottiva più cosa alcuna; teneva gli occhi socchiusi, la sua faccia era di moribonda; restò alcune ore senza polso ; l'alito della sua bocca era freddo : morì placidamente, comatosa nel finire del giorno susseguente. Il suo polmone era livido e coperto di molte false membrane; il pericardio era intensamente rosso con acque in abbondanza, il cuore assai piecolo, e le sue pareti erano di una sottigliezza maravigliosa, con due grossi polipi distinti, l'uno nella orecchietta anteriore, e l'altro nel ventricolo corrispondente; non erano attaccati in nessuna parte, e l'imboccatura delle cavità, e dell'arteria polmonare era perfettamente libera: il ivasi delle meningi erano dilatati, e rubicondi, e pieni di sangue fortemente condensato; nella parte corticale si vedevano molti punti rossi, li ventricoli laterali contenevano molta linfa assai bianca.

11. Ancora in questa seconda istoria, utilissima pure fra tante altre a dimostrare l'immediato consentimento delle affezioni della cute con gli organi centrali della respirazione e della circolazione, li polipi, che forse ebbero grandissima parte nella forma ultimadella malattia, non sembrano averla avuta similmente nel suo cominciamento, e nemmeno sembrano immediatamente aver servito al morire di quella inferma troncando ogni via di passaggio al sangue. Ne la cosa passò differentemente in Luigi Natali giovane di età di 19 anni, quantunque la sua morte accadesse in un momento: trentaquattro giorni prima era stato assalito da febbre con forte freddo e insigne perdita di forze, con tosse, e dispnea, e dolor profondo nel torace : seguitò presso a poco nello stato medesimo più di un mese nella sua abitazione,

4

dalla quale trasportato finalmente allo Spedale offri alla nostra vista un corpo consunto, faccia pallida, e gonfia, cute giallastra ed umida, con sudori profusi da molti giorni, tosse frequente e secca, continuo senso di molestia sotto la cartilagine ensiforme: la sua respirazione era naturale, li polsi frequenti e deboli, e in tutto regolari; si volgeva e riposava colla facilità medesima su tutti i lati, le funzioni della sua mente erano liberissime; interrogato, se nei giorni avanti avesse mai patito di palpitazioni e di sincopi rispose di no: passò un giorno intero nello Spedale con apparenza di qualche sollievo; dormì placidamente buona parte della notte : non sudò come era solito di fare : nella sera del secondo giorno parve inclinato al sonno; li suoi polsi divennero celerissimi, oltrepassando le 120 battute ogni minuto primo, ma colla più grande uguaglianza; la sua respirazione era alquanto più breve ed affannosa del solito: apriva sovente gli occhi, e si agitava nel letto; visi;ato più volte in quella notte, e chiamato rispondeva subitamente, ne accusava cagione alcuna della suasmania; sudava copiosamente, e la sua sute era caldissima; verso le sei ore della mattina si alzò egli stesso per scaricare il ventre con grande abbondanza di materie; mezz' ora dopo morì improvvisamente senza, che nessuno se ne accorgesse. Il polmone era attaccatissimo alla pleura in alcuni luoghi ingrossara quasi un mezzo pollice, e della durezza di una cartilagine; il pericardio era indurito anch' esso, e

con pochissima acqua; il cuore al contrario pallido e di una mollezza incredibile; le cavità anteriori assi dilatate; e l'uno e l'altro dei ventricoli conteneva un polipo di mezzana grandezza piutrosto molle, e leggiermente attaccato alle colonnette carnose; le orecchiette erano perfettamente vuote; le cavità posteriori conservavano il loro diametro naturale, e così ancora l'aorta molto rubiconda nella sua interna membrana; il fegato era grande e molto attaccato al diafragma, l'omento duro e scirroso, ed eziandio il pancreas assai cresciuto di mole: alcune circostanze non mi permisero di aprire il capo.

12. Le cose da me più volte accennate nella I. Pare di questo libro (1) sulla natura delle applessie così dette cardiache e polipose, e sul frequente collegamento delle malattie del cuore e del cervello, possono servire di opportuno commento a queste isorie di soggetti poliposi morti similemente al finire degli apoplettici e dei letargici da me qui recate in questo capitolo: il loro morire, siccome di molti altri di questa sorte di infermi, che malati nel cuore, e trovati dopo la morte con grumi sanguigni di varia dimensione rinchiusi nelle sue cavità finirono di vivere in simile guisa, non mi fu mai dato di poterlo riconoscere distintamente nella incisione dei cadave-ti, come un effetto necessario di circolazione impedita col frammezzarsi di quei corpi al passaggio li-

DC-

<sup>(1)</sup> Cap. 111, VI , VII.

bero del sangue: e certo la maggior parte di questi coaguli mi fu veduta di un tessuto così fievole, e di tal natura, che da me si argomentassero continuamente, come semplici prodotti della morte; quantunque forse il processo atto a generarli fosse già incominicato ancora durante la vita.

## CAPO XII.

Escrescenze, Sarcomi, Ossificazioni,, Calcoli &c. veduti nel cuore.

I. Il processo infiammatorio non tende meno ad allargare le capacità dei luoghi, dove esso è stabilito, di quello, che ad allungare le fibre in generale dei tessuti sottoposti al suo potere ; e gli stessi effondimenti di tante sorti di umori, che da lui si fanno pregni forse anch' essi nel momento, che si versano, delle facoltà generative della vita, producendo continuamente nuovi vasi e nuovi tessuti affatto simili agli altri tessuti viventi, non solo servono ad accrescere la mole dei luoghi infiammati, ma talvolta ancora a circondarla di nuovi corpi di nature diverse, e più o meno consistenti e durevoli secondo l' indole diversa del processo infiamniatorio, i luoghi infiammati, e le predisposizioni proprie dei differenti corpi. In fine la istoria della infiammagione è continuamente quella della distruzione degli antichi tessuti, e sovente eziandio quella della subitanea rigenerazione di

nuovi non sempre simili di natura e di mole a quelli, che vi erano avanti.

2. Io non so, se tutti similmente li diversi aggregati organici del nostro corpo sieno soggetti agli stessi procedimenti, e se la fibra così detta carnosa, e il cilindro nervoso sieno distrutti e riprodotti nei casi, dei quali si parla, colle istesse leggi; forse tuttavia non è dimostrata indubitatamente l' essenziale primitiva differenza di questi ordini diversi di fibre, alla qual dottrina tanti insigni Maestri di Fisica animale mi anno reso inclinato, parendomi ancora, che fosse posto fuori d'ogni dubbio, se non la riproduzione, il prolungamento almeno delle carni e dei nervi nei tessuti nuovamente generati in luogo dei primi già distrutti : ma certo qualunque opinione si abbia delle facoltà organiche inerenti ai nuovi corpi. che il processo infiammatorio genera e delle cagioni, per le quali questi corpi nuovamente formati partecipano con tutte le altre parti i diritti della vita, niente vi può essere di più dimostrato di queste morbose vegetazioni, e della attitudine del tessuto celluloso e membranoso sopra tutti gli altri a farle nascere da per tutto, ove esso si distende. E siccome nella Istoria Patologica non vi è forse luogo della cute, dove questi morbosi crescimenti non sieno talvolta comparsi, così mi persuado, che non vi sia alcuna delle superficie interne delle nostre cavità e delle nostre viscere, dove non sieno stati veduti, d' ende si può argomentare, che nel cuore non sieno mancati, cost nel suo esteriore, come nelle sue parti interne. Nell' apertura del cadavere di Giuseppe Nanni trasportato per ammaestramento della mia Scuola Clinica nella sala anatomica, ed ivi inciso, fra le altre cose degne di osservazione fu contemplabile il dilatamento insigne, e la struttura del ventricolo anteriore, le cui valvule mirabilmente frastagliate erano coperte di piccoli tumori della natura dei porri, e delle verruche, e molti pure erano sparsi per tutta la superficie interna di qu.l. la cavità: in un fabbro stato lungamente infermo di lue mi fu vista l' orecchietta posteriore all' esterno così ripiena di queste escrescenze, che pareva, che un altra orecchietta le fosse sovraposta : nell' uomo, che mort probabilmente per lo sforzo, che egli fece nel suonar le campane, e che noi abbiamo rammentato poco sopra (1), una escrescenza fungosa a guisa di sarcoma chiudeva la maggior parte del foro aortico: nulla può immaginarsi di più singolare delle fungosità, che cuoprivano tutta l'esterna superficie del cuore nel (2) cadavere di quel Luganese, nel quale fu visto tanto e così memorabile effondimento di sangue nel pericardio; ed altro similissimo esempio verrà da me narrato alquanto più sotto; e ben altri molti di questa spettanza sono stati dai noi sparsamente raccontati in questi nostri libri: nel cadavere del vecchio di 74 anni soggetto ad infiamma-

gio-

(1) Cap. V. art. 7. (2) Cap. X. art. 3.

gioni di petto trovò il Morgagni generato uell' apice del cuore un tubercolo prominente al di fuori della grandezza di una ciliegia: Lietunud (1) e. Portal, ne raccolsero molti altri esempii; ne questi mancano in tutte le altre collezioni di casi parologici. Altrove (2) si accenno la disposizione dei sislitici a questo genere di malattie; le pelurie soventemente rammentare di molti cuori non mi sembrano di una orieme differente.

2. Alquanto più difficile è l' intendimento della producione di tante squame di ogni grandezza, ossificazioni, creste, calcoli, toffi, petrificazioni, vetrificazioni vedute nel cuore, le quali riportate in tanto numero dagli Scrittori di Medicina antichi e moderni facilmente mi dispensano dal tesserne in questo luogo un ordinato catalogo. Non vi è parte del euore esterna o interna, della quale manchi illustre e replicata testimonianza, di chi l'abbia veduta cangiata in osso o in pietra, non già parzialmente, ma in tutta intera la sua sostanza, ed in tanta estensione sino ad occupare la più grande e principal parte di questo grande istrumento della nostra vita: utile ammaestramento a quei Fisici, li quali ragionando gli usi delle nostre viscere, di ciascheduna in particolare dividono gli speciali ufficii , ai quali separatamente ognuna basti a compiere . e

<sup>(</sup>a) Hist, Anat. Med. Lib, II. art. XIII. Cordis tumoree . (2) Cib, I. Cap. XII. art. 6.

dimenticano, come continuamente molte insieme servino agli usi medesimi, e tutto sempre nel circolo dei nostri poteri organici si eseguisea dal concorrimento di molte parti vicine e lontane, intanto che, ove l'una manchi, si provveda regolatamente col mezzo delle altre : così nascono tutto giorno, e la frequenza non si può dire a bastanza, nel medicare stupendi prodigii e quasi incredibili seguitando pure perquello, che si può conoscere, illese le funzioni di quegli organi istessi, che o sono perfettamente distrutti, o certo sono maravigliosamente fontani dallo stato loro naturale; e chiaro si argomenta, quanto nei fenomeni della vita dei sani e degli infermi; prevalga a tutti li parziali ragionamenti la considerazione della unione, e del complesso di tutte le facultà, per le quali si vive:

4. Ora poiche mi è sembrato differire al capitolo, che segue, la narrativa di molti particolari casi
di ossificazioni trovate nel cuore e nelle sue vicinanze, prima di innoltrarmi a discorrere, con quale
artificio da me si intenda, che siano generate, darò
principio osservando le forme e le misure diverse di
questi indurimenti dalli più grandi alli più piecoli e
minuti, li quali ultimi- daranno materia a ravvisare
in minor lontananza, se io non prendo errore, la formazione dei primi. Fu certo fra tutte le altre istorie antiche e moderne da noi altrove rammentate
di ossificazioni vedute nei vasi forse maravigliosa
più di tutte quella, che il mio vecchio amico g dot-

to collega Prof. Malacarne (1) ci lasciò scritta della fragilità di tutte le arterie nel cadavere di certo Mastro Pietro Muratore, il quale in Acqui essendo ubbriacco precipitò dalla altezza di un piccolo muricciuolo, e subito morì, Aperto il torace l' arteria polmonare si vide rotta nella sua lunghezza, e l'aorta spezzata in traverso " due dita inferiormente all' arco in guisa, che le due sezioni schiette non si toccamano più, e non erano più legate insieme per alcuno benchè menomo filo, di cellulosa; i contorni però erano screpolati e festi ,; e volendosi dal Professore distaccare l' aotta dalle parti vicine si udiva uno sgretolio quasi di gusci d' ovo, che si stritolassero, ne si potevano comprimere alcun poco, o approssimare le pareti di quest' arteria, siccome delle succlavie o del- . le carotidi senza sentire ; e'vederne rotti tutti i tronchi sotto le dita : le altre diramazioni dell' aorta. così verso il capo, come verso le estremità inferiori fino agli inguini compresa la celiaca, e le emulgenti erano fragili, quasi fossero di un velo sottile di ghiaccio; e solo questa friabità, che pure era insigne in tutto il tronco dell' aorta, sembrava alquanto essere minore nel suo cominciamento dal cuore per modo, che le diramazioni coronarie si conservassero nello stato, che ad esse conviene. La quale osservazione, siccome quella di molte altre ossificazioni arteriose, e molto più di principii di petrificazioni veduti solo talvolta in vasi lontani al cuore, nel-

<sup>(2)</sup> Anglot. P. II. Cap. VI. art. XIII.

nelle arterie vertebrali, nelle illiache, nelle crurali nelle poplitee , siccome nelle oftalmiche fino dentro l' orbita, essendo perfettamente nello stato naturale li vasi immediati del cuore, e quelli, che a lui erano più vicini, questi fatti, io dissi, debbono considerarsi da quei Scrittori, che opinarono, che la disposizione delle arterie ad ossificarsi dipendesse unicamente dagli impeti e dalla forza della circolazione; per la qual cagione si disse, che nei cervi stati cacciati nei parchi più lungamente degli altri erano più facili a vedersi nei loro cuori quegli ossi rammemorati con tante lodi nella Materia Medica dei secoli passati; ma se l'urto del sangue solo cagionasse que. sti indurimentil perchè nell' istoria ora narrata le sole parti più vicine al cuore furono esenti dal vizio universale di tutto il rimanente co almeno della maggior parte del sistema arterioso: la infiaminagione serve certo a queste ossificazioni; ma il processo infiammatorio non si compie di solo sangue spinto in maggior copia, e più velocemente in qualche parte. In detto Mastro Pietro il folso del carpo prima, ch' egli cadesse, appena si poteva sentire, ma compariva in suo luogo quasi un cilindro minutissimo e solido, che si moveva debalmente sotto le dita.

5. La forma delle ossificazioni più frequente di tutte le altre si agguaglia meglio alle scaglie o squame di varia figura per lo più angulari, e con punte molro acute, di grossezza e durezza differente, più o meno unite, e sparse a differenti intervalli per

ca-

i canali arteriosi . Sogliono distaccarsi facilmente sotto le dita di chi ne fa pruova, e scrissero alcuni. che sempre occupassero l'interstizio fra l'intima tonaça, e la fibrosa del tubo arterioso :io le ò vedute non una sola volta fra la esterna e la fibrosa , siccome altre volte occuparono la superficie esterna del cuore, e può l' esempio vedersi presso Morgagni: quasi mai circondano perfettamente tutta l' arteria, mai dove sono più frequenti, o sono a bastanza disunite così che qualche piccola parte dell' arteria resti colla sua ordinaria mollezza, o si spargono senz' ordine e disugualmente ora da un lato, ed ora da un

altro .

6. Altre volte in luogo di queste scaglie si danno a vedere nelle tonache dell' arteria alcuni corpicciu il rotonti, duri e resistenti, quasi altrettanti piccoli tumori folliculati, come si vedono soventemente nella cute: altri diranno, se la loro sede sia sempre o no in altrettante piccole glandulette; al S.g. Malacarne parvero un aggregato di una sostanza farinisa, e come si può meglio intendere, di fosfato calcario, d'onde nasce tutta la solidità degli ossi ? E molti di questi corpi di grandezza diversa, come ceci , lenticchie , o grani di miglio ora isolati , ed ora molti riuniti insieme non è difficile osservarli nelle aorte aneurismatiche, siccome assai Medici notarono di averne avuti gli esempii, ed io stesso ò potuto replicate volte convicermene, e mostrarli agli alunni della mia Scuola Clinica. Sembra potersi credere con ragione, che questa morbosa vegetazione fra le tonache delle arterie abbia la stessa origine delle squame ossose, colle quali spesso va congiunta, quantunque la sostanza di quei piccoli tumori sia meno resistente, e in nessun modo paragonabile colla durezza degli ossi.

7. Non vi sarà certamente, chi dubiti della parte principalissima dovuta al sistema assorbente nelle sembianze dei mali , che qui si accennano : niente vi è di più dimostrato dell' assorbimento di una sostanza calcaria e ossosa dal tessuto degli ossi medesimi, la quale per mezzo dei vasi bianchi nuovamente si sparge per il nostro corpo, e può in conseguenza essere depositata in varii luoghi, che pet acquistano a poco a poco la natura istessa degli ossi : quindi le tonache istesse dei linfatici ossificate intorno alla pelvi descritte dal celebre Sig. Mascagni, il condotto toracico ostrutto, e riempito di materia terrosa e ossosa veduto dal Cel. Sig. Cav. Assalini, e da un calcolo generato nella sua cavità (1) per testimonianza di Schere; quindi infine tante altre congestioni tartarose e durissime nei vasi bianchi osservate nei scrofulosi, nei rachitici, negli affetti di scirro. Ne forse, quando le nostre congetture (2) sulle disposizioni ingenite rachitiche nel maggior numero dei cardiaci abbiano qualche fondamento, deve tacersi l'attività continuamente maggio-

(1) Soemmerring De Morb. vas. Absorb. art. XIII.

(2) Lib. I. cap. Hit. e 1 V.

giore, che il sistema assorbente conserva nei rachitici più che in tutti gli altri, e insieme la gracifità, e la disuguaglianza, e la disposizione ad essere assorbiti che si argomenta essere speciale degli ossi di questi soggetti : premesse niente di meno queste considerazioni , come i vasi arteriosi , e li venosi ancora, bensì rarissime volte, ed il cuore istesso soggiaciano a questa sorte di indurimenti, fa d' uopo altronde ripeterne le cagioni. Non sono certamente li cardiaci tutti così avanzati in età, e non è questa malattia così propia della vecchiaja, che melei ancora non vi siano tra i giovani a provarla: e di vero nei vecchi, ossia in mezzo alla forza prevalente dell' interpo loro assorbimento, d'onde essi di statura e di qualunque dimensione dei loro ossi tanto diminuiscono, ovvero per la soprabbondanza del fosfato calcario nei loro corpi che più non è scaricato per tutte quelle vie, che prima erano solite nel vigore della vita, nei vecchi, io ripeto, l' indurimento, come il diseccamento del tessuto membranoso anno assai, favorevole opportunità, e però in questi sarebbe di minor maraviglia, che ancora le tonache arteriose si rendessero solide, G. Falloppio aveva osservato (1) fino dal suo tempo, che negli uccelli, quando invecchiavano, le molli corde dei loro muscoli colla età, e coll' esercizio acquistavano la durezza delle ossa...

8. Pos-

(1) De Part. Simil, cap. so.

8. Possono bensì alle ossificazioni immature, che aut si discorrono, servire li vizii presso che universali delle respirazioni dei cardiaci, le sproporzioni frequentissime dei loro organi circolatorii, e li modi ineguali, coi quali si eseguisce nei loro corpi il complesso dei principali processi chimico-organici; e deve pur anche vedersi la grande quantità di fosfato calcario, che le sostanze atte alla nostra nutrizione , così ani. mali, come vegetabili depositano entro le vie alimentari, e che si assorbe continuamente per mezzo della nutrizione, quanntà calcolata fra le tre e quattrogramme da Vauquelin e Fourcroy nella sola porzione di pane, che ogni uomo giornalmente è solito di mangiare; e assai bisogna por mente alfa imperfezione delle naturali separazioni visibili, e invisibili, che sotto simili abiti della vita si possono presumere: richiamata finalmente in memoria la pienezza tante volte da noi discorsa del sistema assorbente propia di questa classe di infermi per gli ostacoli , che si oppongono al versamento libero della linfa nel torrente della circolazione .l' unione allora di tutte queste cagioni potrà, lo non dubito, farci conoscere in queste speefali nature di corpi una insolita abbondanza di quel sale indissolubile opportuno agli indurimenti, dei quali si parla, nelle estremità dei vasi rossi e bianchi; ne sarà taciuca per ultimo quella parte qualunque si voglia attribuire in generale nell'augumento del principio ossificante al processo infiammatorio, p.ù o meno diffuso per le tonache arteriose, e per le menome, atteriuzze, , pusa warorum, n; sotto il quale processo o affatto sempre-incomincia, o si propaga di
più, e si conferma l' ossescenza arteriosa. Questo
almeno ci viene suggerito col mezzo di osservazioni comparative, che la presenza del fosfato calcario
nei corpi animali è proporzionata alle genergie speciali, universali, e come si può eredere, locali dei
differenti corpi, che vivono: la qual cosa forse fu
sotto intesa, quantunque con soverchia parzialità,
da quelli, che argomentarono l'origine degli ossi nel
cuore dei cervi dalle frequenti e lunghe loro corse
nella guisa, che di sopra si disse.

a. Che se vorranno considerarsi gli unici luoghi, dove i tronchi principali degli assorbenti si scaricano dentro i vasi rossi, gli angoli cioè tra la vena jugulare e la succlavia così del destro lato, come del sinistro, e si rammenterà, come quelle vene forse più di tutte le altre possono soggiacere a frequenti ritardi nei loro ufficii per gli impedimenti forse continui, che trova il sangue nell' orecchietta anteriore dei cardiaci a proseguire speditamente la sua strada; e quando si osservi la moltitudine dei linfatici attorno ai tronchi arteriosi più insigni, ed il collocamento degli stessi linfatici nel cuore, o fra le orecchiette presso all' aorta, e all' arteria polnionare, o fra la vena polmonare e l'aorta, e per ultimo, si riducano a mente e il processo infiammatorio locale delle tonache delle arterie, senza del quale non mi sembra credibile, che la ossificazione dell' arteria si possa compie-

2

re, e la moltitudine delle piccolissime arterie, che si diramano per le tonache arteriose, e infine li soliri effetti del processo infiammatorio in tutti i vasi. dove à la sua sede; quando, io ripeto, voglia farsi ragione dal complesso di tutte le cose fin qui dette, mi sembra di non potere immaginare altra conseguenza più probabile degli effondimenti fra il tessuto membranoso di quella abbondante quantità di fosfato calcario, che nei corpi dei cardiaci può non senza fondamento supporsi riunita nel sistema assorbente, e nella circolazione rossa; essendo pure indubitato per le cose altra volta da noi discorse, che le stesse piccolissime arterie, che servono alla composizione delle tonache arteriose, nel corso delle arteritidi si spezzano sovente, d'onde tanti spargimenti sanguigni, e tante ecchimosi vedute nell' interna superficie dei vasi da noi più sopra narrate (1).

10. In altri soggetti disposti alla formazione dei calcoli, e delle così chiamate troppo generalmente pietre
della vescica, è da vedersi P abbondanza dei matetiali
proprii alla origine di questi corpi così diversi tra loto, e sopra tutto la generazione, che si fa più copiosa del solito dell' acido urico, e di una sostanza, di un glutine animale di un indole particolare trovata in tutti i calcoli essminati con tanta diligenza in questi ultimi tempi dai Chimici Francesi,
la qual sostanza sembra essere quasi la materia coa-

gu-

(z) Csp. 11.

gulante, che forma la base del calcolo, come la gelatina membranosa forma l' organo primitivo degli ossi; e per simile guisa la diversa combinazione dei fosfati terrosi, urati d'ammoniaca, fosfati di calce, fosfati ammoniaco-magnesiaci, di una terra silicea ec., d' onde sono variamente intessuti li differenti corpi formati nelle vie urinarie, la presenza, lo dissi, di queste sostanze servirà a farci comprendere, come siasi onerara in alcuni esempii la generazione dei calcoli nel cuore, o il mutamento di non piccola parte di quell' organo reso affatto simile ad una pietra. Questa successiva metamorfosi, si può pensare, che sia lentamente ordinata dal concorrimento di quelle circostanze medesime, che sotto la combinazione di altri materiali proprii alla ossificazione moltiplicano tanto nei nostri gabinetti patologici gli esempii delle degenerazioni ossose del cuore, e dei vasi. Bensì queste differenti sostanze nello stato di sanità sono portate e depositate nei loro proprii luoghi; così la materia degli ossi nel tessuto ossoso, e li diversi materiali dei calcoli nellevie delle urine, e solo sotto altre condizioni della vita differenti dallo stato sano si rende evidente, che esse cangiano le tendenze loro ordinarie, e si disperdono in altre parti affatto diverse, e fuori delle sedi loro primitive; ed in tal guisa la formazione degli ossi e delle concrezioni pietrose nel cuore e nelle sue vicinanze può forse procedere : niente di meno si formano ancora degli ossi, e delle pictre in altri luoghi, e dove le circostanze locali,

che abbiamo descritte, non sembrano avere alcuna parte: quali ragioni allora potranno sostituirsi a quelle, che abbiamo dette? Perchè nei corpi, dove abbondano i materiali della gotta, le capsule articolari , e le estremità degli ossi sono attaccate più di tutte le altre parti? sotto alcune speciali disposizioni della vita nascerebbero forse alcune specifiche nuove tendenze di taluno dei componenti del nostro corpo in un luogo piuttosto, che in un altro? colla nuova formazione di alcuni speciali processi di malattia quali nuove affinità possono regolare la distribuzione dei materiali tanto moltiplicati della nostra macchina? molte osservazioni, che questo luogo non mi permette di recare avanti, mi anno fatto nascere questo dubbio, al quale il mio intendimento non basta per rispondere adequatamente.

## CAPO XIII.

Dei segni delle durezze ossee, pietrose nei Precordii, e della così detta Angina di Petto.

In On tra le malattie nuove comparse alla nostra memoria, ma fra quelle, che la diligenza dei Medici della nostra età à poste in maggior lume, vi è la così chiamata comunemente angina di petto, asma dolorifico da alcuni, sincope cardiaca "anginosa da altri. Dovendo io descrivere le sembianze più frefrequenti di quelli tra i cardiaci, nei quali si è veduto dopo la morte degenerato in parte il tessuto del cuore, o dei vasi maggiori, è mutato in osso, o in pietra, mi pare di compiere al mio proponimento col rammemorare li segni del maggiori numero degli anginosi, che qui si intendono; e quantunque sia forse per comparire in ultimo, che il complesso delle cose, che da noi saranno dette, non appartiene in-particolare a nessuna propria e speciale malattia, ma sibbene ad un guastamento qualunque degli organi centrali della circolazione; in ogni modo la istoria delle apparenze morbose; che subto incomincio, può riputarsi nella moltiplicità degli esempii presso, che la medesima, della orsecenza, o della petrificazione generata nel cuore o nella aorta.

2. Adunque gli anginosi di petto si argomentanodalle seguenti circostanze: intorno al principii
ndella verde vecchiaja o dopo, taluni, ma non certo esclusivamente ad altri di opposta natura, forti
cuben pasciuti, e per lo più di ventre alquanto voluminoso, e di larghi ed opimi fianchi, vivamente
coloriti nella faccia, impetuosi nel loro procedere,
e che ostentano tuttavia sotto la canizie dei loro
capelli l'inquieto e pronto ardimento della gioventà
incominciano ad essere assaliti, per lo più molti anni prima, che la malattia si manifesti con tutto il
suo apparecchio di sintomi, da un improvviso stringimento intorno al torace, che sembra serrar loro la
gola, ed il petto, e piuttosto che impedire l'uso

della respirazione, renderla dolorosa: la pena maggiore, che essi provano, ora a guisa di peso caduto subitamente nei loro toraci, ora di una acuta punta, che li trapassi, corrisponde sotto lo sterno, alcune volte profonda, e diretta verso il mediastino posteriore, altre volte sotto la cartilagine mucronata, traversando quasi in tutti la mammella sinistra, e da questa distendendosi in alcuni tra le spalle, e nel dorso e lungo la spina a diverse altezze. A queste angustie del torace si accompagnano frequentemente alcune repentine trafiggiture, o meglio stirature verso la metà delle braccia, e la sommità delle spalle, quasi queste parti fossero state subitamente percosse da qualche grave colpo, o stirate da funi con violenza, o passate da una subitanea e forte scarica eletrica, e fino al segno, che quegli arti restino intorpiditi, e difficili da muoversi, con dolorosi consentimenti alcune volte fino alla mano, ed alle estremità delle dita. In mezzo a queste sofferen ze gli infermi si trovano spesso impotenti a proferire una sola parola, e sono obbligati ad arrestarsi immobili, dove si trovano, appoggiandosi ai corpi, nei quali si incontrano per timore di cadere: quando la malattia è più avanzata, provano qualche sensibile conforto potendo appendersi colle braccia alzate a qualunque cosa li sostenga in alto; al quale artificio di mitigare il loro male sembrano essere invitati quasi da un istinto particolare; altri si confortano sedendo, e poggiando fortemente colle spalle contro la sedia, che li sostiene; e nondimeno ancora in mezzo a tante molestie, e in mezzo al dolore, che provano respirando e parlando, possono fare una lunga e copiosa inspirazione senza augumento di alcuna pena, ne però la tosse ad essi vien mossa; d' onde questa fu detta angina di petto per distinguerla dalle altre forme anginose, nelle quali il profondo respirare è assolutamente vietato, ne si può tentare senza grave commovimento di tosse. Li sintomi finora descritti, che assai tempo avanti la morte si manifestano in alcuni, in altri tardano moltodi più a comparire con distanza assai minore dal termine della loro vita: e siccome nei primi le recidive si fanno a distanze molto maggiori le une dalle altre, così nei secondi, poscia che anno avuto principio, nei mesi, che gli infermi ancora sopravvivono ritornano più spesso e sempre con maggiore violenza. Le cagioni più immediate del ritorno di questi parossismi, quando la malattia incomincia, sono per lo più determinate o dai movimenti gagliardi dell' animo, o dalla soverchia agitazione della persona, camminar forte per luogo erto e disuguale, o contro vento, salire le scale, lunga e immoderata vociferazione, non così dall' esercizio regolare, e nemmeno dal moto a cavallo; e fu veduto, che sopragiunta per caso la tosse o il vomito a questi soggetti non però i loro mali erano rinnovati. Li primi insulti sono affatto passaggieri, e facilmente si curano col solo riposo; non così quando sono già ritor-

nati più volte, e la affezione è confermata, e. come suol dirsi , nel suo secondo stadio: in questo caso sovente ricadono ancora senza alcuna sensibile cagione, che serva a far loro danno; ma non pertanto. eziandio a malattia innoltrata, li gravi cangiamenti atmosferici spesso non mancano di provocarla, e similmente gli eccessi del caldo, e del freddo, e il tempo della digestione, e la vicinanza, ed il tempo della notte; anche l'intervallo delle prime ore della mattina vi è opportunissimo; e quindi li parossismi si fanno più frequenti fino a replicare più volte nel giorno istesso, e sono assar più pericolosi : la oppressione, dalla quale sono presi, si estende fino alla forma di una compiuta sincope, restano privi intieramente di forze senza senso, e senza moto, con polso debolissimo, che appena si sente, tutti coperti di sudor freddo col capo cascante in avanti, pallidi nella figura a guisa di cadaveri, e durano così molti minuti, e fino anche un ora, e fino ancora due ; alcuni sono oppressi da una nausea intollerabile; altri vomitano; quasi in tutti scioglien losi l' insulto, al qual effetto giova mirabilmente l' applicazione esterna di stimoli potenti e diffusibili, e li sorsi di bevande confortanti e ristorativo, escono copiosamente dei copiesi rutti e flati, e gli infermi subitamente ne anno sollievo, siccome ancora, se loro accada scaricare il ventre in abbondanza. Allora tornano alle sembianze perfette di sanità, e seguitano così molte settimane, e si pensano risanati, o

al più infermi solo di affezione ipocondriaca, e accusano di esagerazioni e di stratagemme dell' Arte le temenze dei loro Medici ; fino a che ritornando l'. accesso, nell' uno o nell' altro di questi cessino incontanente di vivere prima d'aver conosciuso, o almeno voluto conoscere d' essere infermi. Fu veduto talvolta, che avvicinandosi la morte li parossismi furono meno forti, e meno frequenti, quantunque la respirazione fosse continuamente difficile : altri nell' ultimo furono molestati da continua tosse, ne potevano giacere in letto senza tenere il capo moiro alzato: altri provarono una disposizione invincibile a dormire, e divennero comatosi, e morirono similissimi, a chi muore di apoplessia; anche il sinistro lato di taluno di questi miserabili fu agitato da movimenti convulsivi, li quali crano lievissimi pell' opposto; il braccio stanco sembra in generale più molestato del destro. Queste cose accadono agli anginosi di petto nel massimo numero: con tutto ciò la malattia procede assai differentemente in altri , ed in questi giorni-medesimi , nei quali scrivo, tra li miei înfermi dell' Ospizio Clinico vedo giornalmente Luigi Quinzi Bolognese d' anni 35, il quale assalito già da molti mesi dalla maggior parte dei segni sopra mentovati, ora gli bisogna giacere continuamente in letto, avvenga dio che alzato subito vacilli, ne gli sia possibile stare sulli suoi piedi, e il capo gli vada attorno, e gli resti al sommo doloroso il respirare, e sotto la mammella sinistra je lungo lo sterno senta trafiggersi, e gli omeri

e le braccia alzi e dimeni con molta fatica; le quali pene cessano subitamente, quando è coricato, e si compie il suo respiro similissimo ai sani:

2. Questa fedele descrizione della malattia, che si è nominata, ci rappresenta le sue note caratteristiche, le quali possono ridursi ad una sensazione di pena sotto lo sterno ad altezze diverse , meno verso il destro lato, che verso il sinistro, con dolori corrispondenti agli arti superiori, ed ivi pure dalla manca banda, più che dall' opposta ; al ritorno separato dei parossismi a differenti intervalli di tempo, e sempre con maggiore acerbità fino alla sincope, con dolorosa oppressione e difficoltà di respiro; negli intervalli tra l' uno e l'altro di questi insulti riedono ad uno stato apparente di perfetta sanità, per cui gli infermi si credono intieramente liberi d'ogni male . Vediamo ora , se come è chiaro ed uniforme l' aspetto di queste sofferenze, sia chiara similmente ed uniforme la sede, e l' indole della malattia, per quanto può farne fede la diligente osservazione dei cadaveri; senza di che la successione di quelle sembianze non sarebbe materie bastante della diagnosi di una determinata, e speciale infermità, ma potendo quadrare a più mali assai diversi mericerebbe niun altro luogo, fuorche nella istoria generale dei segni della respirazione, e della circolazione offesa. Li cadaveri degli anginosi si trovarono soventemente sparsi nel cuore di ossificazioni più o meno estese, spesso negli attacchi tendinosi, e nel corpo delle valvule, nel prinprincipio dell' aorta con piccole escrescenze nella sua superficie interna, ma più che altrove nelle diramazioni coronarie rese dure, cartilaginee, ossee, ed impervie fino al passaggio di un piccolo stiletto . Il Dott. Jenner attesto queste ossificazioni da lui vedute più volte, e tra gli altri in chi morì subitamente, ne altra. offesa fu veduta nell' incisione de' suoi precordii: questo fu il genere di morte di Gio. Hunter , uomo di così vasta mente, al quale parve, che non bastasse per riempierla tutta aver veduto con diligenza e penetrazione maravigliosa un numero sterminato di cose utilissime ai Fisici, agli Anatomici, ai Chirurghi, ed ai Medici, ma che vi fosse ancora bisogno di collocare a canto a queste molte immaginazioni, ne tutte verisimiliane certamente tutte prese dal vero. In altri la superficie esterna del cuore, e la interna del pericardio furono coperte di piccole escrescenze, e di una così detta granulazione : il pericardio in altri conteneva dei principii gazzosi; il sangue fu per lo più sciolto e assai nero, ora adunato in molta copia nel cuore, ora avendolo abbandonato perfettamente vuoto: fu ancora comune l' osservare molea copia di pinguedine raccolta sul pericardio, e sul cuore: della quale ultima sembianza di malattia si parlerà a suo luogo. Heberden, Fothergill, Percival, Johnston, Black, Jenner chiarirono queste cose con particolari esempii , che il Dott. Parry (1) in questi ultimi tempi raccolse con molta diligenza.

4. Ora

(t) An inquiry in to the simptoms and causes of the Sync Angin' .

4. Ora deve sapersi, che nè le ossificazioni del enore in generale, ne quelle in particolare delle arterie coronarie, furono sempre accompagnate dai segni finora discorsi, e che furono trovate alcuna volta gravissime e le prime e le seconde senza indizio alcuno di angina di petto, siccome altre volte vi ebbero insulti e recidive similissime a quelle, che ab. biamo narrate, ne il cuore si trovò duro, e ossificato in veruna sua parte. Il Giovane di 23 anni studiosissimo delle discipline legali veduto in questi ultimi tempi dal Sig. Renauldin, e citato dal Sig. Corvisart (1), aveva il ventricolo sinistro tutto ossificato, anzi pietrificato, ed in alcuni luoghi cristallizzato; le colonnette carnose di quel ventricolo divenute della grossezza di un piccolo d to erano simili ad altrettante stalactiti; tutto il restante del cuore compresi li principii dei tronchi arteriosi polmonare ed aortico era nel suo stato naturale, quantunque tutta insieme la massa del cuore fosse estremamente dura e pesante; le arrerie benst mascellare, temporale, e radiale in parte erano ossificate: li segni del suo male furono da principio molesti e lunghi dolori al capo, la respirazione alquanto difficile, ed una penosa digestione; sopravvenne al malleolo esterno del destro piede una piccola enfiagione assai dolorosa con forti battiti; in seguito egli si fece pulmonico, e superata l' acutezza del male fu nell

<sup>(</sup>t) Op. cit. obs. XXX.

nell' intervallo della convalescenza, che a poco a poco fatto macilente e tabido acquistò l'abito proprio dei cardiaci; ad ogni piccolo movimento era preso da palpiti assai violenti; era osservabile, che applicata una mano ancora leggiermente sulla regione del cuore egli soffriva un dolore acutissimo, che seguitava qualche tempo dopo, che la mano era levata : si lagnava di un senso doloroso continuo alle estremità inferiori, e singolarmente al taloni, con frequente ritorno di granchii assai tormentosi nelle gambe : vomitava sull' ultimo tutto ciò, che prendeva : la narrativa di questo male mi sembra molto lontana dall' accompagnamento dei fenomeni, che furono rammemorati di sopra . Senac (1) vide le arterie coronarie ossificate ed affatto simili ai rami del còrallo nel cuore di un Minor Riformato, ne pare, che l'infermo provasse altra molestia, fuorche delle sole palpitazioni. Il vecchio macilente morto nello Spedale di Padova con polsi deboli, e vasta e pericolosa discesa degli intestini, e senza il più piccolo avvertimento, come sembra, di malattia nel cuore, aveva l' arteria coronaria sinistra cangiata in un canale osseo (2) ,, ab ipsa origine ad tractum plurium digitorum etc.; sed et rami illius pralongi, quos per anteriorem cordis faciem dimittit, pars erat ossea jam facta . quantum digiti transversi tres operirent ... Nella malattia enorme, come (2) Haller si esprime, Part. II.

(3) Opusc. Pathel, obs. Lil.

<sup>(</sup>t) Livr. IV. Cap. K. (2) Epist. An. Med. XXIIIL art. 16.

del giovane di 20 anni, che aveva il pericardio pieno di piccoli scirri, e la parte inferiore del ventricolo destro semi-cartilaginea, e le valvule dell'aorta e della vena pulmonare piene di materia calcolosa e sabbionosa, non si fa menzione, che di sola . palpitazione preceduta, siccome era accaduto similmente alla madre di quell' infermo: ne sintoma al- : cuno speciale di angina di petto si narra dallo stesso Scrittore (1), che avesse accompagnato le precedenti malattie delle due vecchie, delle quali espressamente è detto, che avevano le arterie coronarie ossificate. L'idropico di 40 anni rammentato da Lieutaud (2) aveva la base del cuore mezzo ossificata, ,, qui nusquam de cordis palpitatione, aliove cordis morbo conquestus fuerat,; l' uomo (2) settuagénario, , qui nullam cordis affectionem passus fuerat ... portava situato obliquamente fra li ventricoli del cuore un osso della larghezza di un pollice, e lungo quattro. Altrove (4) jo narrai la istoria del cadavere inciso in Bologna, di chi venuto allo Spedale per grave caduta, e fortissima percossa nel sopraciglio sinistro cadde morto repentinamente 27 giorni dopo il colpo, che aveva riportato; contro il parere del Cerusico, istantemente pregato dall' infermo, che lo mettesse in libertà, morì uscendo nella infermeria,

<sup>(1)</sup> Op. cit. obs. L, e Ll. (2) Hist, An, M. Lib. II. art. XIV obs. 558. (3) Ibid. obs. 559. (4) Apirt. de Re Med. et Chirutg. Kp. VI. De Morb. Cognitu et Curatu difficil. vel etiam impose.

poehi passi lontano dalla porta dello Spedale . Aperto, che fu il capo, fu subito vista la gravezza della frattura, che si era fatta, nella interna lamina del cranio . con versamento copioso di sangue tra il cranio e la dura madre: dalla quale osservazione pareva potersi intendere a bastanza la cagione della mortale apoplessia, che lo aveva ucciso nel momento: non fu, che per mera curiosità di fatto anatomico, che il ch. Sig. Dott. Gio. Marchetti allora Medico astante aprì la cavità del torace, dove subito vi fu, di che aver maraviglia per la pungitura, quasi di più spine, che trafissero le dita dell' incisore, avendo per caso appoggiata la mano sul pericardio molto esteso e dilatato fuori di natura: aperto il sacco membranoso comparve il cuore di una prodigiosa mole, uguale almeno al volume di due cuori, con notabile cangiamento di figura simile ad un globo tutto rivestito di una durissima crosta pietrosa, in qualche luogo della grossezza quasi di un piccolo dito, e tutto sparso di piccolissime, ed acute punte; il solo apice aveva conservato la sua naturale mollezza, e tessuto di carne; il cuore, che oggi pure si conserva nel Museo Patologico di questa R. Università, internamente non so, che fosse visitato, o questo non mi fu almeno riferito dal mio Collega, che nell'anno 1782 mi comunicò per lettera questo suo rarissimo ritrovamento. Ne il soggetto di questa istoria, per quanto affermò la sua moglie diligentemente interregata, aveva sofferto mai

nell'

τ 2

nell' intervallo di 27 anni, ch' ei visse, male o molestia alcuna prima, ch' egli cadesse precipitosamente, e fosse ridotto a morte per una cagione tanto differente da quella, che fu vista nel suo cuore. Nel Cadavere di Teodoro Masi contadino, abitante fuori di porta S. Donato, li polmoni erano da per tutto aderenti alla pleura, il cuore nella sua superficie esterna era tutto sparso di false membrane, le arterie coronarie dilatate prodigiosamente, le orecchiette molto aumentate, le valvule dell' orificio ventriculo-auriculare sinistro per la maggior parte ossificate, e appena si poteva intendere, come il sangue avesse potuto passarvi, l'orificio aortico assai ristretto, e tutto intorno ossificato; ingrandito il calibro dell'aorta e della arteria polmonare, fegato grande molto portato in alto entro la cavità del torace, milza aumentata anch' essa considerabilmente, e più innalzata del solito, intestini voluminosi. E fu appunto coi soli segni di lienoso ed epatico, che l'infermo fu ricevuto nella Sala Clinica dopo un lungo corso di febbri erratiche, delle quali l'ammalato non sapeva narrare altra cagione, fuorchè l'aver cangiato l'aria sua nativa di collina con abitare in luoghi bassi ed umidi: mai nessun dolore di petto, nessun vizio nella respirazione, mai nessuna anche lieve apparenza sincopale; solo qualche raro insulto di tosse, dolore al capo, poco nodrimento della persona, pallore di faccia, e sopra ogni altra cosa tumidezza sensibile negli ipocondrii, e nel sinistro molto più

p'ù, che nel destro. Nulla certo mancava nel torace di questo infermo delle cagioni così dette dell' angina, ne però prima o dopo, ch' ei fosse ricevuto nell'Ospizio Clinico, dove egli non visse, che soli sei giorni, ebbe mai segnale alcuno di precordii malati.

s. E nemmeno io sono di pensiere, che le ossificazioni finora discorse cagionassero il morire improvviso degli infermi, come nel Bolognese, che aveva il cuore tutto all' esterno pietrificato: nella quale opinione mi fanno essere moltissime altre osservazioni, di chi aveva indurimenti, ossificazioni osservabilissime, pietre, calcoli di cuore, dei quali, come aveva già notato il Morgagni (1), non si legge, appena eccettuato qualche ravo ed incerto esempio, che alcuno fosse morto improvvisamente, quantunque il loro male fosse per sua natura, come pareva, mortale: d'onde questa cagione immediata di morti improvvise, quantunque non repugnante alla ragione, mi sembra assai difficile da potersi argomentare, quando si intenda a dimostrarla colle osservazioni speciali dei cadaveri. Ne infatti quella donna vecchia di os anni, di aspetto virile, e molto grassa incisa dal Morgagni, quantunque avesse nell' orificio ventriculoauriculare un osso della grossezza di un pollice in rraverso della forma di un semicircolo, e ossificate per la maggior parte le valvule dell' aorta, e tutto

<sup>(1)</sup> Ep. M. A. XXVII. att. 18.

il cuore coperto di folta pinguedine, quella donna, io dissi, non morì prima, che il ventricolo sinistro le crepasse (1), d' onde tanta quantità di sangue inondò il sacco del pericardio; questa infelice, che ebbe visibili nel suo cadavere le cagioni più comuni , che si citano proprie degli infermi quì discorsi, non provò altri sintemi del suo male, in fu ri di qualche leggiere svenimento , quasi deliquia , affectionesque ejusmodi alias, quas ipsa cum explicare nesciret, solebat comuni, uti alias dixi, apud populares suos flatus vocabulo designare ..: sotto il qual nome di flati, come altra volta si acconnò, sovente forse fu compresa nei tempi andati l'indicazione di quei segni, e di quella forma di malattia, che ai nostri giorni fu detta angina pectoris. Avvegnache pertanto, ne a quella donna, ne a quel fanciullo citato, (2) nel Sepulcreto. .. cujus in corde os tribus atticulis constans, cavumque, et arenosa quadam materia repletum,, no a quel mercadante (1) sujus in corde dexter ventriculus durus adeo exasperatus undique, et quedammodo squamosus, ut inserta manus Smetii squamarum scabritie offenderetur,, ne a tanti altri similmente infermi, che non occorre per la moltitudine qui riporture, avvegnache, io dissi, questi indurimenti nel evore non recassero improvvisa e subitanea la perdita della vita, fu, mi sembra, con ogni più fondata ragione, che

<sup>(</sup>s) Epist. cit. att. 2. (2) Epist. cli. att. 15.

che Morgagni dubitasse assaissimo, che quegli indurimenti veduti nel cuore di altri soggetti periti subitaneamente non avessero tanta parte, come alcuni pensarono, a quel termine del loro vivere; (1). .. mihi videntur non ita magnam partem habuisse ir. E rroppo, se bisognassero, io potrei amplificare la tesi di Morgagni con altri fatti similissimi di stupende ossificazioni trovate nel cuore, non solo per la morte dei soggetti, ai quali appartenevano, accaduta in tutt' altra guisa, che nella sembianza di apoplettici, ma bensì ancora per la cagione manifesta del loro fine affatto diversa dalle insigni durezze d'ossi, o di pietre generate nei loro precordii. E così quel Domenico Romano (2) altrove da noi ricordato, che aveva ossificate tutte le valvole negli orificii delle arterie e il polmone destro tutto aggiunto alle coste . ed il sinistro al pericardio. .. sic ut vix separari ... pornerit ;, ne gli mancava in verità qualcheduno dei segni proprii degli anginosi, e soprattutto il respiro difficile nel salire le scale; ne però da questi mali, quantunque gravissimi, nacque il suo morire, ma vivuto fino al go anni perì di febbre maligna petecchiale . added to

6. lo intendo bene persino la difficolta di poter concepire, come non solo in mezzo ad un viscere, che si muove in tutti i momenti della nostra vita, e in tutti i lati, si dia luogo alla successiva forma-

(1) Ibld. art. 17. (2) Vol. s. P. l. Pref. art. 15.

zione di corpi così duri, e spesso di punte così acute, senza interrompimento de' suoi soliti moti, ma ben anche senza riportarne talvolta la più piccola molestia: come accade questo? quali sono gli ordinamenti della interna sensibilità dei nostri organi? Altrove ancora si fece da noi l'istessa domanda nell' occasione di altre ossificazioni durissime trovate a caso nel processo falciforme della dura madre, ne vi è ferse organo del nostro corpo, la cui istoria patologica non servisse a chiarire con nuovi, e quasi incredibili esempii la materia di questo problema. Li fatti non possono essere negati, come si debbono intendere? la risposta è breve; non lo sappiamo. Oueste mutazioni di parti nascono, è vero , assai lentamente, e però i loro effetti da principio piccolissimi e impercettibili, sono certamente assai diversi da quelli, che si produrrebbero, quando quella mutazione fosse fatta tutta in un momento: ma supposto ancora, che questa osservazione non abbia molte opposizioni, della qual cosa inclino a temere in rammentando tanti soggetti, che morti in età 25sai giovanile manifestarono questa sorte di offese, certamente nei loro corpi celeremente nate, e cresciute, chi potrà dire li portentosi, e ne saputi, ne creduti supplimenti, coi quali continuamente la natura, il complesso delle forze della vita provvede a questi lenti e successivi disordini. Non vi debbono essere prodigii agli occhi del Savio, il quale riconoscente adori nel profondo del suo cuore quella Divina Mano, della quale noi siamo, o almeno per quanto si estende il nostro intendimento, possiamo credere di essere l'opera la più bella, e la più maravigliosa: e non sono certamente i cieli soli, che narrino le glorie dell' ONNIPOTENTE.

7. Ora io seguiterò a dire, quali altri mutamenti interni sieno stati ritrovati dopo la comparsa della maggior parte dei segni sopra mentovati. Quella Madre di Famiglia di 42 anni malaticcia da lungo tempo, e soggetta ad una specie di insulto descrite to da Morgagni, come segue, (1), a concitatis corporis motibus ingruebat molestus quidam angor intra superiorem thoracis sinistri partem cum spirandi difficultate, et sinistri brachii stupore: quæ omnia, ubi motus illi cessarent, facile remittebant ,, quella infelice viaggiando in carrozza e di tutto buon animo, presa da uno de' suoi soliti insulti disse di morire, e subitamente morì: l' aspetto del suo male era certamente similissimo alle forme anginose, nessuna ossificazione fu veduta nel suo cuore; esso bensì era grande e robusto senz' altra speciale offesa : "nihil usquam conspeximus vitii, nisi quod pulmonis venæ caudex paulo visus est aquo major .. : l' aorta ancora -alquanto dilatata nel suo arco era sparsa internamente di alcune piccole squamme ossose : Il Castellano di Fort' Urbano, che si doleva spesso nella regione del cuore, e veniva molestato da sincopi, ve-

<sup>(1)</sup> Ep. An. M. XXII. arte 91.

duto da Malpighi (1) aveva il cuore ulcerato e pieno di coaguli poliposi. Quel Signore di nobilissima condizione, che nato da padre soggetto a dolori articolari, e ad ostinati catarri, era stato egli stesso scabbioso , e sifilizico nella sua prima gioventù, nel progresso degli anni fu molestato da copiose emorragie dal naso, da calori, da rossori nella faccia; finalmente sette mesi prima di morire, qualunque volta o salisse le scale o camminasse ancora per il piano alquanto velocemente, o movesse le sue braccia quasi in atto di vestirsi o di spogliarsi, incominciò ad essere travagliato nello sterno inferiormente da un senso quasi di freddo , (2) ,, qui sensus adeo mutatus est temporis progressu, ut post unum, aut alterum mensem frigus illud in dolorem acerbissimum desineret, qui continuo ad caput ascendere videbatur, et tunc illico visus, pulsus, et animus defficiebant "; in seguiro queste sincopi ritornavano senz' altra manifesta cagione; nessuna difficoltà di respiro, ma debolezza bensi nel capo, e impotenza di sostenersi su i piedi, se non si apprendeva colle mani fortemente a qualche sosteeno: movimenti convulsivi frequenti di notte e di giorno per tutto il corpo , e singolarmente alle palpebre ed al braccio sinistro, talvolta ancora al destro, dolore, stupore fine alle dita, ed anco agli arti inferiori ; , atque hac omnia promiscue ad diem usaue mor-

<sup>(1)</sup> Epist. A. M. XXV. art. 17.

mortis agrum torquebant: dei sintomi descritti degli anginbsi mancava la sola angustia di respirare, e vi era di più qualche locale indizio di malattia nel capo; ma il dolore allo sterno era acutissimo, le sincopi fortissime, e così le sensazioni dolorose, e l' istupidimento degli arti, e della parte sinistra singolarmente. Nondimeno le cose vedute nel suo cadavere furono incredibilmente lontane dallo stato solito deeli anginosi: tutto fu visto nel basso ventre, e nel torace nello stato il più naturale, e ancora nel-capo; nel solo processo falciforme della dura madre , ossa quinque inventa sunt, alia alia forma et magnitudine, sed pene omnia acutis quasi spinis horrentia ,; e dicasi poscia, qual disciplina più della nostra bisognerà di studio maggiore, e di spirito di analisi più profondo nella ricerca della verità in mezzo a tante diagnosi tuttavia oscurissime, e sulle quali unicamente si fonda la suppellettile maggiore di tutta la nostra dottrina. Il Religioso Capuccino da me ricordato un altra volta (t), il quale acerbamente si doleva sotto la mammella sinistra, ne poteva usare ilbraccio sinistro impedito, e reso dolente ne' suoi movimenti; le quali molestie egli soffriva per accessi, che ritornavano sovente, ma senza nessun ordine di tempo, terminando per altro continuamente con scarichi di copiosi flati, o di materie intestinali, ed allora sembrava perfettamente ritornato in sanità , non pal-

<sup>(1)</sup> Ep. de Re Med. et chir. loc. eit.

palpitazioni, non deliquii, nessuna difficile respirazione, nessuna irregolarità dei polsi: finalmente nel ritorno di un parossismo preso per la prima volta da una sincose fortissima spirò : le vie della circolazione erano perfettamente libere da qualunque ossificazione o durezza, il cuore bensì era maravigliosamente cresciuto di mole, con tutte le sue pareti gracili e sottili, quanto si può intendere. Quel Cittadino Ferrarese, che mort dopo un lungo e feroce delirio, e del quale altrove in questi libri (1) narrai gli ultimi tempi della vita insieme alle cose vedute nel suo cuore, aveva provato per cinque, o sei anni prima di morire il ritorno più o meno frequente degli insulti anginosi: si doleva sotto lo sterno, e singolarmente verso la mammella sinistra, respirava con dolore, era obbligato di sostare senza potersi muovere nel luogo, dove il parossismo lo prendeva; il tempo dell' assalto era breve, e subitaneo il ritorno in salute; questo solo poteva notarsi, che in luogo delle contrazioni dolorose negli arti superiori, nel momento delle sue molestie era tormentato da granchio fortissimo ora nelle coscie ed ora nelle gambe : e bene da quegli indizii, e dall' abito fisico e morale di quel soggetto, altronde mio caro amico, io aveva argomentato qualche grave disordine de' suoi precordit, quantunque egli a null'altro meno pensas. se, che a credersi infermo, ne li suoi polsi, e nes-

<sup>(</sup>r) Lib. II. P. I. cap. X. art. 4.

sun altra delle funzioni della vita mostrassero il più lieve turbamento: e sulli fondamenti della diagnosi degli anginosi mi pareva chiaro di vedere qualche durezza nel suo cuote, e ne aveva comunicato 
il mio dubbio a raluno di quei giovani Medici Ferararesi stati già assai tempo innanzi nella mia Scuol.
E mort egli in fatti cardiaco, ma di quella sorte, che 
non sembra doversi intendere sotto la forma della 
mulattia. Che si discorre.

8. E bene altri Scrittori prima di me avvertendo alla irregolarità degli interni disordinamenti preceduti dai segnali dell' angina di petto, rivolsero questi alla significazione, o della gotta così chiamata diafragmatica, come piacque al Dott. Butter, o di altre malattie, nelle quali il tessuto dei precordii rimanesse libero bensì da ogni mutamento di sostanza. e solo restasse impedito ne' suoi movimenti per l' angustia del luogo, dove erano circoscritti, d' onde il nome di angina venne cangiato in quello di stenocardia, o di angustia di cuore. Così fondato sulle osservazioni in altro luogo da noi copiosamense discorse (1) della mole accrescinta delle viscere del ventre dei cardiaci infermi, e singolarmente del fegato, e ancora della milza, il Ch. Sig. Prof. di Medicina Clinica della R. Università di Padova pensò concordemente alle dimostrazioni anatomico-patologiche tanto replicate, che il diafragma innalzato

<sup>(</sup>a) Lib. 1. Cap. III, VII, VIII.

dalla mole delle viscere sottoposte, resa la cavità del torace assai più piccola, fortemente comprimesse il cuore, fino a paralizzarlo; e cominciassero in questa guisa li sintomi della malattia sovente menzionati: egli correda il suo parere di istorie speciali, e di sezioni di cadaveri, e intento all' oggetto più nobile e più prezioso della Clinica, al risanamento degli infermi, termina il suo scritto (1) colla narrativa di alcuni casi di anginosi, nei quali insistendo egli colla sua diagnosi su nessun vizio conteniplabile di fabbrica negli organi centrali della circolazione, ma bensì unicamente sulle gonficzze del fegato e della milza, e però intento al dissipamento di queste, gli fu possibile cogli eccellenti soccorsi dell' Arte da lui somministrati ridurce quegli infermi di nuovo a perfetta salute. Del qual genere di trattazione degli oggetti di Medicina Clinica nessun altra può stimarsi di maggiore utilità: ne gli inscenamenti suggeriti dal mio Collega possono essere senza grande confortamento degli infermi e dei Medici.

9. Ma già di fegati scirrosi, e voluminosi, e di concrezioni biliari vedute in abbondanza, intorno alle quali è pure osservabile, come soventemente sieno state notate in quelli che muajono apoplettici; genere di motte così proprio dei ventri turgidi, e dei toraci infermi, si cra scritto da Percival, e da Parry

<sup>(</sup>r) Della Stenocardia, malat. volgarm. conosc. sotto il nome di Angina Pettorie. Verona 1810.

fra le disposizioni proprie degli anginosi, che essi disegnarono; ne penso, che vi possa esser dubbio, che le gonfiezze dello stomaco, e del tubo intestinale, e singolarmente del colon, li tumori dell' omento, del mesenterio ec., rechino tal volta al torace le istesse incomode pressioni, e l'innalzamento medesimo del diafragma, come queste cose accadono sotto i fegati, e le milze assai tumefatte. Finalmente il salire del diafragma fuori de suoi confini, e smarirsi le giusta dimensioni della cavità del torace è spettacolo in generale così ovvio nella sezione dei cadaveri , che, siccome di talun altra delle nostre viscere fu scritto da Anatomici diligentissimi, non sia caso meno raro, che la giusta mole delle viscere del ventre non offenda assai visibilmente il suo diametro, e però ancora non faccia più breve quello del petto: di che fanno testimonianza tanti esempi da noi finora narrati in questi nostri libri. Ma dopo questo fatto, che nessuno potrà negare, quale compressione crederemo noi, che sia esercitata immediatamente sul cuore di questi soggetti? delle due grandi viscere situate nel torace, cuore, e polmone, quale dovrà giudicarsi, che soffra con maggior danno l' angustia della cavità, nella quale si trovano? certo la tessitura molle e spugnosa del polmone paragonata col tessuto forte e muscoloso del cuore sembra molto più opportuna di quest' ultimo ad angosciare, ed esser posta in travaglio; e tale appunto è la posizione dell' organo respiratorio, dove il diafragma è molto asceso, che si vede cacciato in alto, e compresso contro le clavicole, o tutto posteriormente contro le vertebre del dorso : il cuore al contrario nel massimo numero dei casi, o poco. o affatto nulla mutato nella sua sede non solo non diminuisce le sue proprie dimensioni, ma spessissimo cresce nel suo volume, e sovente ancora, almeno parzialmente, nella densità e grossezza della sua carne. Ma il sangue, che non può passare nei polmoni, e che però si accumula nel cuore, e, come suole intendersi dalla comune dei Medici, trattenuto in simile guisa dilata le sue cavità, come non eserciterà su il cuore le medesime compressioni, e ancora più forti di quelle, che la gonfiezza delle viscere del ventre à esercitate sul polmone ? io tacerò, che il cuore compresso ancora in questo modo lo sarebbe in generale per cagione dei polmoni piuttosto. che per la salita immediata del diafragma; taccio ancora, che dove si parla del corpo vivente, gli effetti delle compressioni, degli sforzi, dei dilatamenti possono sovente non corrispondere, ed anzi talvolta non corrispondono a quei risultamenti, che sarebbero forse indubitati fuori delle circostanze della vita, non perchè i processi della vita siano in opposizione colle leggi immutabili, ed universali del moto, ma perchè nel corpo, che vive, si fa luogo ad un numero senza fine di combinazioni relative alla fabbrica, ed alle azioni, e riazioni specifiche delle parti, che non è possibile di poter calcolare con tut-

ta la diligenza, che basti alla sicurezza delle nostre speculazioni dinamiche: ne certo l' impeto e la copia maggiore del sangue, come si vedrà più sotto, considerate unicamente bastano a farci intendere gli sterminati accrescimenti di capacità delle cavità del cuore, e dei vasi maggiori, e la osservazione spesso contradisse alla applicazione dei più inconcussi teoremi idraulici azli ordinamenti della circolazione : le quali cose, io ripeto, di passare in questo luogo sotto silenzio; ma, che il cuore nei casi, dei quali si scrive, soggiaccia ad una compressione sì forte. · fino a restare paralitico, e produrre le sembianze sincopali proprie degli anginosi, appena io posso concepirlo, e meno mi è dato l' animo di tentare che altri lo impari da me. Quando io penso alla moltitudine d'acque raccolta in tanti idrotoraci, alla grandezza di tanti empiemi, dove la sostanza di tutto il polmone destro convertita in un vasto ascesso era tutta riboccante di marcia, come nel caso della peripneumonica Maria Masini morta a questi di nell' Ospizio Clinico, di una cavità di torace brevissima per l'insolito volume del fegato, e quando ricordo la vastità di tanti sterminati ancurismi dell' arco istesso dell'aorta con insigni e durissime ossificazioni,. che bene per la immediata vicinanza anno, di che nuocere al cuore, e fortemente comprimerlo assai più, che le gonfiezze del fegato, e della milza, e che io rammento il vasto numero di questi casi, dove non fu visto uno solo dei segni, che sopra degli angino-Part. II.

si si dissero, la compressione, come si vuole intendere, del cuore non mi sembra, che possa essere immaginata così di leggieri: quando io rammento le idrooi vastissime di ventre, che altrove ò riportate. e nelle quali il diafragma era smisuratamente salito fino a ridurre il cuore sentirsi battere sotto le clavicole, come nel caso del Mignani (1) altre volte da me riportato, o in quello della Innocenza Parisini (2), o nell'altra inferma tutt' ora vivente (2) con tanta quasi incredibile mole di ventre, nei quali esempii non vi fu mai il più piccolo segnale di angina di petto, mi sembra di raccogliere chiaramentedue cose, I, che l' angustia creduta del cuore non si produca in generale così facilmente, alla quale però sia difficile, che il solo volume accresciuto del fegato, e della milza possa bastare, II, che ancora nei casi, dove il cuore par necessario, che per l' an- .. gustia del suo luogo; e per la forte compressione di tutte le viscere che lo circondano, sia ristretto, e quasi ischiacciato, questo ancora accadendo accada nondimeno in molti casi assai dissimilmente dalle forme anginose. E bene in queste ultime due sezioni di cadaveri del Mignani, e della Parisini la sede cangiata del cuore, e la sua piccolezza, e quella dei vasi maggiori, e la sottigliezza, che restava al diafragma in quella parte, sulla quale il cuore era appoggiato, parezano dar certo indizio della compressione, che

(1) Cap. VI. srt. 6. (2) Cap. VIII. art. 6. (3) 1bld.

si discorre; e su pure similmente compresso questoviscere nel fanciullo descritto da Meckel, (1); li quale vide un ampio tumore steatomatoso dentro ilpericardio, e su quell' Anatomico egli stesso persuaso, che il cuore vi fuste compresso, avvegnache avendone egli iniettato di cera tutti li vasi, non pertanto la sua mole non aggiungeva a quella del cuore di un fanciullo di quattro anni, quantunque il soggetto di quella dissezione sosse già entrato nei dieci.

10. Quanto alla paralisi cardiaca io ne dubito ancora più, che della compressione, supposto, che sota to il nome di questa paralisi debba intendersi un diffetto, un discioglimento dei poteri cardiaci per la compressione dei nervi, opinione della più grande antichità e da noi (2) altra volta sotto il magistero di Maestri sommi combattuta: quale paralisi dai nervi compressi immagineremo noi in un muscolo, il quale seguita in tutte le sue funzioni tagliati ancora i nervi, che pochi certamente vanno alla sua sostanza interna, e che sembrano meglio servire alli suoi vasi, che agli usi suoi proprii? E ammessa questa cagione della perdita dei poteri contrattili del cuore in seguito della sua compressione, e questa volendosi derivare dalla mole accresciuta delle parti vicine perchè nella generazione degli immensi tumori stea-

(a) Vol. II. P. I. Cap. XI.

<sup>(1)</sup> Mem. de l' Acad. des Sc. de Berl. Tom. XI. ann. 1755.

tomatosi del peto di più libbre nati nella cavità del torace con depressione sensibilissima del cuore, turco col diafragma nascosto e compresso fra le viscere del ventre, casi da' noi già '(1) riportati, perchè allora questa paralisi non cobe luogo, o nell' esempio del Marchese di S. Auban, o nella donna di 63 anni rammentata da Meckel? quest' ultima con tutti i vasi arteriosi del torace assaissimo dilatati visse nondimeno sino alla vecchiezza, e nell' infermo narrato da Boerhaave seguito la vita in mezzo a spasimi e dolori atrocissimi, con polsi forsi e uguali, ne seleri ne tardi 'fino agli ultimi istanti: qual altro caso più opportuno alla compressione, ed alla sincope cardiaca!

11. Nel I di questi libri da me similmente fu detto, che in mezzo alla frequenza di volumi accresciuti di fegato nella maggior parte dei cardiaci, non pertanto non mancavano esempii in contrario, di chi fosse cardiaco senza cangiamento alcuno della mole ordinaria del fegato, e della milza: così non mancò alla osservazione di altri Medici, ed alla mia propria, chi avesse tutte le apparenze dell'angina di petto, e morisse cardiaco senza colpa alcuna dei visceri sopra nominati. La Cattarina Mazzacurati tessitice ricevuta nell' Ospizio Clinico nella primavera dell'anno 18to in età di 65 anni era sempre vivura in buona salute fino a due anni prima dell' ultimo

suo male , essendo restata allora miseramente infetta di contagio scabbioso: dopo molti mesi di infinita molestia la scabbia disparve da se, e subito quella miserabile cominciò ad essere assalita da alcuni passaggieri deliquii, da brevi angustie di respiro, da sensazioni dolorose ora di peso, ed ora di trafiggiture sotto lo sterno, e per lo più in vicinanza della cartilagine mucronata, con palpitazioni di cuore. tosse frequente, giacitura difficile sul sinistro lato. polsi intermittenti sovente, sempre irregolari , la sua faccia era pallida e trista: cinque giorni dopo il suo ingresso nello Spedale morì letargica . Aperto il torace li polmoni erano strettamente congiunti alle coste; il pericardio era coperto di molta pinguedine; appena vi era qualche goccia di fluida, ma il cuore coperto anch' esso di molto grasso era cresciuto di mole; ed in particolare l'orecchietta anteriore sparsa internamente tutta di asprezze, e quasi di piccole fungosità; nel ventricolo anteriore si vedeva un polipo fortemente attaccato tutto intorno a quella cavità; le pareti dell' arteria polmonare erano gracili, e molto cedevoli conservando per altro le dovute proporzioni del loro diametro, al contrario della vena cava discendente stranamente dilatata: non così la cava ascendente simile in tutto allo stato naturale : le cavità posteriori erano assai carnose, e nulla avevano di osservabile; l'orificio aortico era tutto indurito, e della sostanza di una densa cartilagine; anche l' aorta era sparsa di quelle medesime

pic-

piccole carnosità rammentate nell' orecchietta anteriore, e quantunque le sue tonache fossero assai robuste, con tutto ciò nel suo principio, e nella sua curvatura era tutta ugualmente alquanto dilatata; li vasi coronarii erano pieni di sangue, e di una insolita grandezza. In mezzo a queste osservazioni il fegato quantunque duro più dell' ordinario, e alquanto aderente al diafragma era appena della sua ordinaria dimensione, e piccolissima similmente era la milza, ne certo vi era cosa nel basso ventre, che avesse potuto tenere in angustia il cuore; e poche altre volte la capacità del petto mi fu veduta di più libere e giuste dimensioni. Erano similmente il fegato e la milza affatto esenti da qualunque colpa, e nello stato il più simile, che potesse trovarsi al naturale, e tale era la condizione dello stomaco e delle intestine quast affatto vuote nel cadavere di Antonio Naldi Bolognese di 24 anni, di mestiere cappellaro morto per la rottura di un vasto ancurisma dell'aorta, per il qual motivo il suo caso verrà da me descritto in altro luogo; e quì basti solo di osservare, che li sintomi più osservabili della sua malattia erano appunto li segni soliti in complesso riferirsi agli anginosi: era tormentato qualunque volta o ascendesse le scale , o camminasse in fretta da pungente e vivissimo dolore sotto lo sterno, con senso di peso, e di stringimento, particolarmente dopo aver preso il cibo, con dolore, e fermicolamento frequente nel braccio sinistro, con frequenti deliquii , e dodolore, e difficoltà quasi abituale nel respirare, con noia e fastidio incredibile di tutta la persona fino al punto, che egli più volte fu portato a volersi uccidere. La quale istoria unitamente ad un altra riportata da Meckel (1) di un Soldato della guarnigione di Berlino di 25 anni, altronde sano e vegeto, e regolatissimo negli usi della vita, senonchè era inquieto senza averne manifeste cagioni, ed era spesso travagliato da un senso di interna angoscia. il quale improvvisamente una mattina andò a precipirarsi nel fiume, e fu veduto nel suo cadavere il pericardio aderentissimo al cuore, particolarmente nella sua punta, e intorno alla sua faccia anteriore, può. dissi e l'una e altra di queste istorie confermare maggiormente le disposizioni dei cardiaci al suicidio, altrove (2) già da noi discorse, ed illustrate con nuovi fatti.

t2. Concludiamo: l'angina di petro propriamente così chiamata, ossia la respirazione resa dolorosa e difficile, accompagnata con, senso di traffiggieure sotto la mammella sinistra, e dolore sotto lo sermo, e stanchezza, e dolori passaggieri, e stirature dolorose lungo gli arti, con sincope in diverso grado, che sopravviene, queste sembianze, io ripeto, di malattia, consultate le insigni differenze di lesa struttura di visceri offesi, e di esiti, alle quali in

4 tan-

<sup>(</sup>a) Mem. de l' Acad. de Berl. Tom. XI. ann. 1755.

<sup>(3)</sup> Vol. 11. P. 1. Cap. X.

tanti esempii fu accomodata questa unione di sintomi, non serve sola, e per se medesima a caratterizzare veruna speciale e determinata affezione, ma solamente una disposizione più o meno grande ad uno stato contro natura nelle vie della circolazione: in fine essa non è in generale, che una respirazione viziata, congiunta ad alcuni particolari disordinamenti cardiaci, li quali siccome possono dipendere da circostanze tra loro differentissime , possono essere similmente di nature altrettanto fra loro varie. ne fanno però specie di malattia distinta, come nenpure la palpitazione, e la sincope, e l'asma, che tutte sono meri fenomeni, e quanto si spetta ad essi , mancanti di proprie e determinate indicazioni curative. E così delle ossificazioni del cuore, delle quali si diceva da principio, quantunque non si voglia negare, che forse nessun altro vizio cardiaco fu accompagnato più soventemente di questo dalle sembianze anginose, con tutto ciò, dove si ricerchi la nota caratteristica, sulla quale poterle riconoscere, le istorie, che abbiamo rammemorate, ci fanno fede, che tuttavia ci manca. La maggior parte del cuore talvolta fu ossificata, ne vi fu , chi potesse nemmeno averne il dubbio per l'apparente sanità dell' infermo, e si può credere, che egli terminasse di vivere per tutt' altra cagione.

13. Questo bensì può impararsi dalla osservazione, che siccome le disposizioni alla podagra, ai calcoli, alla pietra sono ereditarie in alcune famiglie,

similmente le disposizioni alla ossescenza cardiaca, e dei vasi compajono sovente tra gli individui dell' istessa discendenza : così, per tacere dell' esempio della ossificazione dei vasi ereditaria negli ultimi Principi della Casa di Baden Baden riferito da G. Pietro Franck, sembra, che accadesse a due fratelli, e ad una sorella, tutte persone di belle forme e di sanissimo aspetto perite con pari infortunio verso li 60 anni, quantunque promettessero una vita assai più lunga. Il corpo della sorella fu inciso, e furono viste ossificate le valvule semilunari dell' aorta e le sue diramazioni superiori ed inferiori sparse di estese ossificazioni, e ossificata tutta e ristrettissima nel suo calibro l' arteria crurale ; e morì di gangrena alla gamba corrispondente all' arteria ossificata, con molta probabilità, che il corrompimento di quell' arto fosse dovuto a quelle offese del cuore, e delle arterie. Un altro de' fratelli , il cadavere del quale non venne visitato, aveva il moto del cuore confuso e irregolare, e irregolare similmente era il polso, e rigide e dure al tatto a guisa di piccole trachee ossee le arterie dei carpi : dopo essere stato assalito dalla più parte dei sintomi dell' Angina Pectoris, ebbe qualche minaccia di gangrena ad amendue le gambe, che divennero torpide; fu curato e pareva assai migliorato; pochi mesi dopo improvvisamente morì, come sogliono molti cardiaci: anche il primo fratello era morto similmente di vasta gangrena ad una gamba. Questa osservazione mi venne gentilmente

comunicata dal mio Ill. Collega Prof. di Medicina e di Chirurgia Sig. Monteggia, avendolo io richiesto, se avesse mai nella sua copiosa e magistrale pratica verificate le gangrene delle estremità, con le quali, quantunque comunemente non avvertite dai Cerusici, dopo la testimonianza di Vesalio già da noi riportata (1) è probabile, che molti cardiaci finiscano di vivere : del qual fine dei cardiaci di nuovo si parlerà più sotto. A questa indagine delle attitudini ereditarie, che mi sembra continuamente di grandissimo peso nella diagnosi delle malattie più difficili da ravvisarsi, soggiungerò inoltre non sembrarmi inopportuna taluna delle ricerche, che ultimamente vennero proposte per conoscere le varie disposizioni artritiche, podagrose, calcolose dei differenti soggetti coll' esame chimico delle loro urine, d' onde sappiamo, che il cel. Sig. Berthollet (2), e Fourcroy (3) ed altri si avvisarono di poter presagire, e presagirono infatti la vicinanza dei parossismi podagrosi, e la natura speciale dei calcoli della vescica. Se li materiali di quelle durezze negli organi centrali della circolazione, o sono affatto i medesimi o almeno si avvicinano assai ai componenti dei toffi podagrosi, e dei calcoli, perchè sotto la comparsa dei segni di tanti anginosi ricuseremo noi questi nuovi tentativi, onde esplorare nei diversi corpi

<sup>(</sup>t) Lib. It. P. f. Pref. art. VIIs e Cap. XII. art. 8.
(a) Syst. der Connols. chim. ec. Sect. VIII. ord. III. art. 2. par 8.
(3) Ibid. par. 60.

le differenti proporzioni di quei principii medesimi così proprii alla generazione degli indurimenti, dei quali si tratta. Questo tentativo è stato da me incominciato in questi giorni colla assistenza del mio diligentissimo Collega Sig. Prof. Colli nelle urine dell' anginoso Quinzi poco sopra nominato, e tanto di più, che essendo fortissimi li suoi sintomi anginosi . e questi indubitatamente sembrando indipendenti da qualunque durezza o tumefazione delle viscere del ventre, assai più del solito magro ed asciutto, non mancano in lui molti indizii di qualche lenta infiammagione delle vie urinarie, che sovente sono assai dolorose nel passaggio delle urine : il qual caso mi fa ricordare gli esempii non comuni di cardiaci con calcoli nel cuore veduti da Houllier, e da noi già rammentati (1), in soggetti, che prima acerbamente si dolevano della vescica, e che avevano tutti i segni di calcoli nelle strade urinarie, le quali comparvero nei loro cadaveri perfettamente sane . Si può pensare, che in quei soggetti prevalesse la disposizione calcolosa in generale, ma che la materia di questi calcoli, alla quale contribuivano le speciali separazioni fatte dai reni, in luogo di essere depositata nelle sedi sue solite, fosse trasportata agli organi centrali della circolazione: Fabr. Bartoletti aveva veduto altra volta segni di vescica e di reni malati; nel cadavere nulla vi era di osservabile negli organi dell'

(1) Lib. 11. P. I. Pref. per. VIII.

dell' urina; li calcoli furono veduti nei polmoni.

14. La descrizione del cardiogmo del cuor sinistro, come venne fatta da Pietro de la Poterie (1). e può vedersi riportata da Sauvages nella sua Nosologia, è così presso alla descrizione dell' angina di petto, che io non posso dispensarmi dal trascriverla : " Quadam est respirandi difficultas, qua per intervalla deambulantibus accidit : in hac fit praceps virium lapsus; ager propinquis tenetur niti adminiculis, alias humi corrueret; hi ægri ut plurimum de repente moriuntur; in hoc morbo vena pulmonaris distensa disrumpitur, et sanguine effuso spiritus illico suffocatur 33 : il' qual esito della malattia può vedersi confermato con alcune sezioni di cadaveri. Forse alquanto più presto, o nella età istessa di Poterio, Fabr. Bartoletti ricordò questo aspetto di malattia in quelli, che parendo sani, sono improvvisamente colpiti da respirazione difficile , qua in ambulationis motu erumpens sola quiete mitescit , : delle quali cose, e della attenzione prestata a questo segno, e del giudizio fatto dal Bartoletti di questi infermi si è già scritto nella I parte (1) di questo libro. Altrove si è trattato a parte della respirazione difficile abituale, Suspirium, di Seneca il Filosofo, del quale alcuni anno dubitato, che fosse anch' egli anginoso.

CV-

## CAPO XIV.

Della pinguedine accumulata intorno ai precordii, Polysarcia adiposa cordis.

r. Nel principio della primavera dell' anno 1810. fu ricevuto nell' Ospizio Clinico Gir. Cantelli di 60 anni, muratore, di forme regolari, e di corpo gagliardo e quadrato; era caduto più volte esercitando il suo mestiere, e nel petto era stato una volta fortemente percosso; la sua salute nondimeno proseguiva senza molestia da molti mesi, quando repentinamente fu assalito da forte strignimento nelle fauci non potendo proferire una sola parola, e respirando assai difficilmente, con senso di trafiggitura sotto la mammella sinistra, faccia pallida, estremità fredde, sudor freddo in tutto il corpo, dolore alla sommità dell'omero, e intorpidimento del braccio sinistro: in tale stato egli rimase nella sua casa per lo spazio di cinque giorni, quasi senza polsi, e creduto vicino a spirare da quanti lo vedevano, a nulla avendo giovato molti spiriti, e medicine confortative a lui somministrate : cesso in fine l'insulto, ma ritornò di nuovo la sera medesima, quantunque per il solo intervallo di poche ore; ricadde ancora il giorno dopo, e l' altro susseguente verso l' ora medesima del cominciare della norte, e fu solo nel giorno dopo, ch' egli alquanto risorto dalla passata agonia fu trasportato nella Sala Clinica : era

il suo volto assai pallido, il suo respirare brevissimo e difficile, li polsi piccoli e intermittenti, gli estremi freddi, privo di forze, sonnacchioso, scuotendosi per altro facilmente, quando era chiamato, e usando allora perfettamente li suoi poteri mentali: li suoi ipocondrii molli, e senza alcuna cosa degna . di osservazione; il suo maggiore sollievo era nell' alzare e distendere, quanto più poteva, le braccia : era molestato da copiosi flati; prima di quest' u!timo suo male più volte aveva perduto qualche poco di sangue dalle emorroidi : poichè visse nello Spedale, ritornarono li suoi insulti ancora per alcuni pochi giorni, ma più miti e più brevi di quelli, che aveva sofferti : furono applicate le sanguisughe ai vasi emorroidali, fu gentilmente purgato più volte, il suo vitto fu tenue e rinfrescativo; finalmente appena dopo tre settimane, cessati perfettamente da molti giorni li suoi parossismi, ne dolendosi più in alcuna parte uscì dallo Spedale in sembianza di sano. Ne io per altro mi indussi a crederlo risanato, e la osservazione delle cose precedute, e così gravi sembianze di angina di petto mi resero inclinato a dubitare di offese non facilmente sanabili nascoste ne' suoi precordii; nondimeno tanto sollecito e buon effetto della rigorosa dieta, e del regime deprimente richiamandomi alla memoria la utilità di questo consiglio piaciuto a molti Clinici nella cura degli anginosi, mi fu scorta quasi a certificarmi, che talvolta le cagioni delle sembianze anginose fossero di tal

natura, che si potessero allontanare senza grave difficoltà, o fosse l' immediata loro sede nei precordii, o nelle parti più vicine, polmoni, fegato, milza, stomaco, o l' intestino colon. E quanto alla prima parte, di cagioni immediate su'i precordii, fu parere di molti Medici, che l'adipe accumulato sul cuore e sul pericardio, come apparisce in molti cadaveri , bastasse all'angina ; nel qual caso veduta l' incredibile celerità cost 'dell' accumulamento, come dell' assorbimento di questo umore dalle piccole cellette, dove esso è deposto, celerità, che si vede nella prestissima consumazione, che alcune volte si osserva di tanti corpi nel corso di alcune febbri, e più particolarmente notata dai Fisiologi in alcuni animali, non sarebbe maraviglia, che molti giorni di una severa dieta, cresciuto notabilmente l'interno assorbimento, servissero a togliere l' incomoda pressione della pinguedine, che si disse, e così le apparenze anginose fossero dileguate.

2. Il Dott. Parry anch' esso parve avere argomentato questa cagione delle angine dalle osservazioni sue proprie, o almeno dissecando i corpi di raluno stato avanti anginoso non vide altra cagione di malattia, fuorchè il troppo grasso accumulato dentro e fuori del pericardio. Ancora la separazione di quest' oglio animale si trova corrispondere in generale nei soggetti, che vi sono disposti; colla sua maggior quantità a quell' epoca della vita, che si disse la più opportuna di tutte le altre alle

sem.

sembianze anginose, intendo il perfezionamento della età adulta, ed il prossimo cominciamento della verde vecchiaja, giugnendo i nostri corpi in quell' intervallo della vita al grado massimo della loro nutrizione, per quanto almeno possono distendersi le nostre-fibre ritenendo perfetti i loro poteri di contrattibilità, li quali mancano dopo di quella età, d' onde l'obesità morbosa dei vecchi proveniente da spossamento dei tessuti organici: oltre di che la generazione della pinguedine, questo speciale effondimento anch' esso, come sembra, delle ultime estremità arteriose si vede proporzionato alla attività del processo ordinario della vita, a quella successiva e lenta combustione, che pare eseguirsi in tutto il sistema circolatorio in maniera, che, dove questo processo inclini a farsi più attivo del solito, e a quello stato, che noi diciamo di infiammagione, o prossimo alla infiammagione, per simile guisa ancora si augumenti nei corpi, che vi sono opportuni, la copia dell' uniore pinguedinoso : d' onde tante raccolte, e tumori fatti di sola pinguedine dopo il corso di molte malattie locali; ne mi sembra dubbioso il potere asserire, che nella diversità di questi versamenti proprii in generale dei luoghi infiammati, come si mostrano, o di fluidi quasi meramente acquosi, o albu minosi . o mescolati di molta fibrina , o di sola fibrina, o di sangue, o di fluidi in stato elastico, altri si facciano similmente di olio, e di adipe, giusta la diversità dei corpi, e dei luoghi, e delle particolari circostanze, che anno agito.

2. Ne certo sono rari gli esempii, ed anzi dalla copia delle osservazioni già rammentate dalla età del Bartoletti, e molto prima di lui, s' anno a dire di non difficile ritrovamento, gli esempii, io dico, di copiosa pinguedine accumulata intorno ai precordii dei cardiaci: onde forse taluno potesse dubitare, se quella enorme quantità di grasso cagionate avesse le offese cardiache, o non piuttosto ne fosse stata il risultamento, onde bisognasse mirarla sotto l'aspetto medesimo, col quale si considerano tutti gli altri effondimenti, dei quali si è parlato . E quanto alla compressione, che molti attribuirono a questa pinguedine sul cuore, oltrediche le cose dette di sopra mi rendono persuaso, che il cuore è tal viscere, che per la sua costruzione, e per la forza del suo tessuto, è atto meno di tutti gli altri ad essere compresso, io dubito ancora di più, che il grasso, che tante volte lo circonda, non sia il meno atto di tutte le altre cagioni a ridurlo in quella angustia, che si vuole intendere negli anginosi . Certo il grasso, quando noi viviamo, non à quella densità e quella durezza, che si vede nei cadaveri, e vi fu chi scrisse, che nel corpo vivo la sua forma era di un olio quasi nel suo stato di fluidità; la qual cosa jo non credo volentieri , dappoiche ancora nel cadavere di un giovane perito di morte violenta, e da me inciso pochi minuti dopo la sua morte, potei vederlo sotto la cute e negli omenti in forma concreta, e poco dissimile da quella, che si vede negli Part. II.

dink

altri cadaveri tagliati più tardi; ne altramente . che sotto forma concreta comparisce il grasso dell' omento disceso in tante ernie curate col mezzo della incisione: ma infine qualunque sia la sua consistenza ancora durando la vita, la ragione ed i fatti mi vietano di attribuire al suo peso, certo specificamente più leggiero di quello di un volume simile d' acqua, tanto da sospendere colla sua compressione i movimenti del cuore, quando pure in tante vastissime raccolte d'acque nei sacchi delle pleure , e nel pericardio li segni di angustia di cuore appena si nominano. Delle quali cose, quando ancora volesse dubitarsi, è certo fuori d' ogni controversia, che il cuore talvolta fu veduto immerso in molta pinguedine, ne di angina di petto, quando quel soggetto era in vita, si parlò mai. Quel contadino di quasi 80 anni andato allo Spedale di Padova per motivo di una febbre intermittente, ed ivi lungamente vivuto per motivo solo della sua estrema povertà, per la quale fu ancora in altra parte di questi libri da me ricordato, e morto alfine dopo molti mesi, aveva quasi tutta la superficie del cuore , multa densaque pinguedine opertam,, (1) ed aveva pure il seno della vena pulmonare di quella ampiezza , ut omnes tantam dilatationem mirarentur ,, con qualche durezza ossea nelle valvule dell' aorta, e molte altre squamme ossose per il corpo di questa arteria; con tutto ciò egli

<sup>(1)</sup> Epist. Anat. Med, XIX. art. 7.

egli non diede mai a conoscere da nessun segno per tutti i mesi, che dimorò nello Spedale, vizio alcuno cardiaco, e mort di una diarrea colliquativa, che lo assall per tre volte ,, levi demum febre accedente,,: neppure il più lieve indizio di molestia nel torace , respirationis vitium nullum , ut neque pulsuum , . Il cuore era tutto circondato, e ricoperto di densa pinguedine, e per sopra più infiammato ed ulcerato; ne però il soggetto di quella osservazione giovane di 26 anni robusto, ed estremamente grasso soffrt mai di veruna pena simile a quella degli anginosi; e mancò di vita subitamente a guisa di apoplettico: così Meckel (i), presso del quale possono vedersi altre osservazioni consimili, e tendenti a provare la cosa medesima, che la grassezza sul cuore, o sul pericardio non apporta seco per segni caratteristici li sintomi dell'angina di petto.

4. E p.rò nel muratore anginoso, che poco sopra si è discorso, e che parve risanarsi in pochi giorni, quando ancora la tenue dieta, colla quale ei visse, fosse giunta a dissipare il grasso aduntto ne' suoi precordii, la cessazione dei fenomeni anginosi sarebbe stato forse più ragionevole di ascriverla alla stenia locale del cuore diminuita, e tolta dal metodo della cura, piuttosto, che all'assorbimento del grasso, che prima gli avesse ridotto il cuore a quelle angustie: e molti forse ebbero circondati i

(1) Mem. de l' Acad. des. Se. de Berlin vol. XII, ann. 1756.

precordii di tanta pinguedine, perchè una parziale flogosi dominò quei luoghi lungamente, e da questa e non già dal grasso radunato ebbero principio i loro sintomi anginosi. E tale mi parve il caso del cuore di un vecchio soldato dell' antico Presidio di Ferrara, anch' esso di una enorme grassezza, quantunque il restante del corpo fosse estremamente magro; il soggetto di questa osservazione alacre e pronto alla fatica aveva menato continuamente una vita assai prospera; solo negli ultimi anni quattro volte in quattro successivi inverni in gennaio era stato assalito da fierissima peripneumonia. in tutti gli intervalli di una malattia all' altra ritornando egli alle sue solite fatiche senza la più picco. la molestia; morì nel quarto anno peripneumonico nella quinta giornata. Li suoi polmoni furono veduti enormemente gonfii, e liviti, il pericardio ed il cuore, che in alcuni luoghi pareva suppurato, e certo era molto indurito nella sua carne, erano assai rubicondi, e l'acqua del pericardio, che vi era in quantità, molto sanguigna. Nel cadavere di Gio-Zanatelli Bolognese, già stato aneurismatico nella coscia sinistra, e felicemente curato colla operazione in Parigi nell' anno 1810, e pochi mesi dopo il suo ritorno in Bologna, morto quasi improvvisamente, mentre il Cerusico stava per cavargli sangue dalla mano, il grasso, che cuopriva tutto il suo pericardio, e il cuore internamente, era quanto io non aveva più veduto su i precordii di alcun altro cadavere: la forma istessa di male, che lo condusse a morte, non lasciava dubitare delle gravissime offese delli suoi organi centrali della circolazione, dispnee, palpitazioni, vertigini, deliquii, copia incredibile di flati eci; tutto il cuore era ingrandito, l'acata in più luoghi degenerata in sacchi aneurismafici, la cava oltre modo dilatata, ne certo la cagione di tanti guasti pareva doversi riperere da quella sola abbondanza di grasso.

4. Alcune altre istorie sparse la questi libri, che non occorre qui nuovamente ricapitolare, possono essere similmente intese, non esclusa l'ultima di Meckel di quella carditide latente, chi sa , da quell' epoca incominciata in quel giovane: veduta ancora la disposizione, che nell' esercizio di alcune arti si acquista in generale alla-grassezza, cuochi, fornai. battifame ec, potrebbe esservi fondamento di pensare . che la continua azione del fuoco, alla quale sono esposti, e le arie relative, che essi inspirano, e la mancanza della dovuta proporzione di ossigeno servissero a moltiplicare nei loro corpi i materiali della pinguedine, dell' olio animale: ne forse assai differente da queste potrebbe essere la cagione della grassezza similmente notevole della maggior parte dei macellai.

6. Ma questa polysarcia adiposa non deve essere confusa colla polysarcia così propriamente detta, la quale, siccome in tutto il restante del tessuto carnoso, appartiene, pariniente in alcuni casi al cuo-

re, per l'accrescimento della sua carne, e della sua capacità o in parre, o in tutta la sua sostanza; delle quali cose incomiciamo a parlar subito nei seguenti capitoli.

## CAPO X V.

Dei Dilatamenti parziali del cuore in generale, e della differente carnosità del cuor destro, e del cuor sinistro.

1. La frequenza già da noi altrove accennata (1) dei dilatamenti del cuore, e dei tronchi dei vasi maggiori, malattia forse descritta, come più sopra (2) si disse, da Areteo sotto il nome di cedmi, il modo. col quale si formano, dovunque non siano giudicati essere ingeniti, dei quali si discorse abbastanza fra le asimmetrie, le differenze più essenziali degli uni dagli altri, li segni speciali e generali, dai quali farne argomento, sono soggetti tuttavia di astrusi ricercamenti dei Clinici più sperimentati: e però nelle frequenti difficoltà, alle quali essi porgono mareria, poiche mi sarà continuamente necessario l' interporre quelle opinioni, le quali mi sembreranno meno lontane dal vero, io farò in tal guisa, che tutta la mia argomentazione sembri unicamente procedere dalle cose vedute nell' esame dei cadaveri . Che, se la diversità, che non si può a bastanza deter-

(1) Lib. II. P. I. cap. I. (2) Cap. III.

terminare fra le condizioni del corpo morto, e quelle, che prima sussistevano, quando la vita tuttavia era in vigore, e la celerità incredibile, colla quale questi mutamenti grandissimi di numero e di fatto arrivano, può diminuir molto nel Medico Filosofo di quella fiducia, che in generale viene attribuita alle ispezioni patologico-anatomiche, servirà ad iscusarmi la mancanza assoluta di altre vie di argomentazione meno dubbiose. E non è certo, come io penso . l' ultima delle cose tuttora desiderate nella nostra istruzione, un metodo più rigoroso ed esatto nelle nostre dissezioni per uso della Clinica; quanti ricercamenti minuti, ed invisibili sovente all' occhio nudo, nelle parti non solo, dove la malatria à la sua sede, ma spesso ancora in luoghi lontani, quanti paragoni sovente istituiti fra parte, e parte, quali dubiezze bisognose di rischiarimento per distinguere ciò, che propriamente è malattia, diversità assoluta dallo stato naturale, da ciò, che in quel corpo era naturalissimo, e fino dai primi tempi della vita, quanti usi tutti fra loro diversi della parte istessa, per sottoporla a variati esami e cimenti, e quindi ragionare le sue differenti prerogative, infine quali altre analisi più scrupolose non sarebbero necessarie alla evidenza delle nostre induzioni : appena siamo noi soliti di misurare le sensibili grandezze delle parti, e il colore, e le gradazioni di mollezza, durezza, e densità, e forma dei loro tessuti, e appena poco di più d'opera suole usarsi, dove l'esame ac-

^ 4

curato di un solo cadavere destinato agli usi Clinici sarcobe argomento di ben altra pazientissima e intendentissima investigazione. Ed è pure questa qualche parte della nostra dottrina sapere le cose, che non si sanno, e poter ravvisare in lontananza le cagioni, per le quali non si sanno, e fose tarderanno ancora assai lungamente a sapersi.

2. Li dilatamenti del cuore e delle arterie si dissero tutti similmente in generale ancurismi, communanza di appellazione biasimata dal Sig. Corvisart (1), o sia per nominare, coll' istessa voce due modi fra loro opposti, coi quali il cuore si dilata. e che subito si diranno, ovvero perchè in molti esempii sicuramente non potrebbe farsi verun parallelo, che fosse retto, fra un pezzo di arteria dilata. ta; ed una porzione di cuore, che similmente lo fosse. Lasciando alla diligenza dell' illustre Clinico Francese di segnare con nomi più convenienti queste forme certamente simili di malattia, ma che pure non sono le medesime, quantunque alle une, e alle altre similmente o dia principio, o almeno potesse darlo il processo infiammatorio dei luoghi, che si dilatano, non però coll' istessa identità di circostanze, e nemmeno colla possibilità della applicazione degli stessi mezzi curativi, lasciando, io dissi, a parte la disamina di queste osservazioni, egli è certo, che nel cuore più, che in nessuna altra parte, si rende

<sup>(</sup>t) Op. cit. pag. 57. urt. prem.

de manifestissimo un doppio ordine di dilatamenti, eseguendosi gli uni, è questi nel maggior numero con altrettanta perdita della densità delle pareti, che si dilatano, quanto più crescono distraendosi le superficie loro interne, ed esterne, ed altri al contrario, non solo mantenendosi la densità solita dei tessuti dilatati, ma questi augumentandosi ancora del doppio, e molto di più nella grossezza della carne, che li compone. Gli esempii dei primi dilatamenti sono comuni col cuore in generale alla maggior parte dei vasi, e degli aftri recipienti musculoso membranosi stomaco, ineestini, vescica urinaria ec.: bensì queste istesse parti sotto alcune gravi infiammagioni, e per le circostanze speciali dei corpi e dei luoghi infiammati, crescono esse ancora talvolta di grossezza, in maniera per altro, che l'augumento, che esse fanno, spetti quasi intieramente ad effondimenti interni e di pseudo-membrane generate nel tessuto celluloso; che per tutto superiormente e inferiormente ricuopre gli strati fibrosi, che a lui sono intermedii: ma gli ingrossamenti delle pareti del cuore sembrano essere di tal guisa, che si possa argomentare prolungata, o forse ancora moltiplicata la fibra carnosa, come appunto acçade nei muscoli di quelli, che affaticando continuamente le braccia, o le gambe, o le spalle si vedono giornalmente contrarre in quei luo. ghi una carnosità più abbondante. Le cavità destre del cuore somministrano in generale il maggior numero degli esempi dei primi dilatamenti, che alcuni

dissero passivi, le sinistre o le posteriori dei secondi, che si dissero attivi.

2. A procedere con maggior chiarezza nella trattativa delle cose, che dovranno dirsi incominciamo dalla istoria di alcuni fatti particolari . Nel maggio dell' anno 1808. fu ricevuta nella Sala Clinica la Rosa Salmi di 70 anni, fortunata quasi continuamente nell' uso di una vita sì lunga, fuorchè nella sua prima età, nella quale soffri una tosse ostinatissima, e dopo di questa una lunga scabbia; in fine pochi mesi avanti dell' ultima sua malattia un erpete puriginoso si dilatò su tutto il suo ventre, ma in poche settimane senza soccorso alcuno si dileguò; poco dopo avendo essa fatto un lungo cammino esposta ai raggi del sole fu presa nella sera da continui brividi con serramento e dolore di capo, tosse gagliarda, senso di caldo universale, e stillicidio copioso di umore dalle narici; e sensibile sebbre : ritornò la febbre li giorni susseguenti accompagnata dagli stessi segni, che giornalmente si erano resi più intensi : e in tale stato di affezione catarrale alquanto grave, senza nessun dolore in alcuna parte, giacendo perfettamente su qualunque lato, respirando con poca o nessuna molestia, molto accesa nel capo, e con copiosa lagrimazione fu da noi veduta nel suo ingresso nello Spedale; se non che osservata la costruzione del suo torace, questo comparve assai ristretto, e di forme irregolari. Nei diciotto giorni, che ella sopravvisse, li polsi poco si lontanavano dallo

staro naturale, ma la tosse bensì era frequente ed acerba; negli sputi compariva qualche indizio di marcia; il polso sinistro intermetteva qualche volta; le notti erano turbate; si lagnava di una oscura sensazione di molestia sotto lo sterno: dopo otto giorni cominciò a vomitate, il vomito si rese quasi abituale dopo qualunque cosa avesse preso; la tosse allora era meno molesta; le separazioni di ventre erano frequenti e copiose; li polsi erano frequenti, e la intermittenza notevole similmente ne' due carpi : due giorni prima , ch' ella morisse , il vomito era cessato intieramente, ma la sua debolezza era giunta all' estremo ; li polsi mancavano quasi affatto; morì dopo una lunga agonia. Aperto il torace, la sua cavità fu veduta molto angusta; li polmoni erano tutti intor no aderenti alla pleura, lividi, e di colore e di sostanza simili al fegato; vi era poco siero versato nei sacchi delle pleure; e ancora nel pericardio il suo umore appena vi era nella sua solita quantità; ma il cuore era insignemente ingrandito nelle sue cavità anteriori : l' orecchierta destra superava almeno sei volte la sua tenuta ordinaria. e nelle sue pareti gracilissime, e quasi affatto membranose appena più si scorgeva qualche traccia di fibra carnosa; le cavità posteriori erano, e per la consistenza della loro carne, e per i loro diametri affatto simili allo stato naturale : l'aorta e l'arteria polmonare erano in tutto il loro tessuto assai gracili e dilatate, e senza nessuna apparenza di sacco

20011

aneurismatico: il fegato era grandissimo, e tutto attaccato al peritoneo, che si vedeva manifestamente infiammato; ampio ancora, e fuori della sua naturale posizione per la vastità del fegato era lo stomaco, e li suoi vasi coronarii ripieni di sangue; le intestine anch' esse erano alquanto accese ed infiammate; la milza piccola, e di nessuna consistenza, Le cavità anteriori erano assai ampie, e le pareti mol-. to esili, e l'arteria polmonare nel suo orificio assai ristretta, e le sue tonache molto consistenti; e le cavità posteriori al contrario molto più carnose e robuste di quello, che sogliono essere. e l' orificio dell' aorta quasi cartilaginoso, e nondimeno l' aorta era visibilmente dilatata sino all' arco nel cadavere di Gio. Batt. Saetti Bolognese, di 60 anni. che aveva fatto il mestiere dell' ortolano morto nell' Ospizio Clinico nel novembre dell' anno 1808: negli ultimi dieci giorni della sua vita, li soli, ch' egli vivesse nello Spedale, la sua faccia era gonfia, parlava con difficoltà, era molestato da una sere continua, il suo respiro era breve, li polsi celeri e disuguali, tossiva sovente, la sua cute era assai calda, il cuore gli palpirava confusamente la struttura del suo corpo era sproporzionata, e come da noi è stata così spesso descritta; useiva qualche volta di mente; le parotidi si gonfiarono; il basso ventre era assai tumefatto; mort letargico. Nella Maria Rossi di Panico, stata lungamente inferma nella nostra Clinica nella primavera dell' anno 1810, la mole del

cuore era assai piccola, le orecchiette della solita loro capacità, le pareti del ventricolo anteriore allargate, e alquanto distratte e sottili. l' orificio dell' arteria polmonare, e l' arteria insieme assai dilatati, il ventricolo posteriore molto ristretto, e indurito e quasi osseo era l' orificio aortico, e il diametro dell' aorta assai più piccolo del naturale: la cavità del torace era piena di marcia: il polmone destro tutto putrefatto, le coste di quel lato tutre cariate, e persino la mammella corrispondente era anch' essa gangrenata; il polmone sinistro, quantunque assai piccolo, poco si lontanava dallo stato di sanità: l'azigos era assai dilatata; biancastro . a assai voluminoso era il fegato; questa infelice, di 22 anni, contadina, di abito rachitico, era stata assalita, nel momento di partorire per la quinta volta, da fortissimo dolore sotto la mammella sinistra: trasferita 48 giorni dopo, e dopo molte vicende accadute nel suo male nella nostra infermeria, la sua voce era quasi perduta, la sua respirazione brevissima, la guancia sinistra fortemente accesa, la sua tosse era frequente e secca, non poteva giacere supina, e nemmeno sul sinistro lato, come pure, qualunque volta stesse col tronco eretto, era assalita da forti palpitazioni di cuore, ne poteva più respirare; si doleva di un peso enorme sotto lo sterno eli arti inferiori erano edematosi , la cute arida , li polsi piccolissimi, irregolari, e talvolta affatto insensibili ; il ventre era assai tumefatto; al solo principiare di un leggier sonno era subito risvegliata, quasi fortemente compressa attorno il collo ven sse strozzata : così visse ancora altri 22 giorni : la intermittenza dei polsi fu grandissima; gli arri superiori venivano agitati da moti convulsivi , sudava nel capo e nel torace la sua vista era quasi perduta: mort comatosa . Quella infelice Giovinetta di 15 anni, di corpo e di forme rachitiche, nel principio della pubertà, Annunziata Giorgi Bolognese, accettata nel Ospizio Clinico dopo la metà di dicembre 1800 . e nella quale era molto difficile il potersi determinare con ragione, tra li manifesti segni di verminazione e di vermi usciti dal suo corpo e gli argomenti, che vi erano assai forti di vizio cardiaco. e che molestata quasi continuamente da fortissimi dolori e gonfiezze di ventre, da separazioni enteriche fluide, e molto abbondanti e di grandissimo fetore, e da vomiti, e da un alito della bocca, e di tutto il suo corpo assai dispiacevole, e che non poteva sostenersi, e da sete continua, con polsi deboli sì, ma solo qualche volta irregolari, e morta infine dopo sa giorni di infermità, aveva il ventricolo anteriore assai dilatato, e le sue pareci estremamente floscie, e gracili, è insignemente dilatato l' orificio dell' arteria polmonare, e questa anch' essa molto dilatata e di tonache assai sottili , e l' orecchietta corrispondente poco maggiore dello stato naturale, e il forame ovale con visibile apertura, che vi era rimasta, e le cavità posteriori assai ristrette, e molto pià

carnose e compatte di quello, che sogliano essere, e
l' or ficio aortico assai angusto, e semicatrilaginoso, e simile l'aorta anch' essa, assai contratta fino a tutta la sua curvatura; li vasi proprii del cuore rossi e bianchi insignemente dilatati, e distesi di sangue, e di linfa, il polmone era coperto di una densa falsa membrana, il destro nondimeno conservava la sua tessicara ordinaria, il sinistro era alquamo rossastro e indurito: tutto il peritoneo era gangrenato, e cost la maggior parte degli intettini tutti uniti insieme, e fuori delle solite loro posizioni, ed il fegato assai voluminosto tutto fortemente attaccato al diafragma.

4. Nella prima delle istorie qui riportate il dilatamento del cuore, e questo assai contemplabile era delle sole cavità anteriori, essendo le pareti dell' aorta indebilite, e similmente dilatate; lo stato delle cavità posteriori era naturale; nella seconda, le cavità anteriori erano assai ampie, e le pareti gracili, le posteriori più carnose del solito, e alquanto più ristrette; l' orificio dell'arteria polmonare angusto e ristretto, le sue tonache più dense dell' ordinario, l'orificio aortico duro , e cartilaginoso, l'aorta visibilmente dilatata: nel terzo esempio tutto il cuore era piuttosto piccolo, le orecchiette della giusta loro misura, il ventricolo anteriore assai grande, sottili e distratte le sue pareti, il posteriore angusto nel suo diametro, assai carnoso e denso nelle sue pareti , l' orificio dell' arteria polmonare , e tutta quell' arteria con notabile dilatamento, l' orificio

aortico ristretto, e quasi ossificato, il calibro dell' aorta assai piccolo: nell' ultimo l' orecchietta anteriore quasi nello stato naturale, e il ventricolo corrispondente assai dilatato si accompagnavano con una ristrettezza considerabile delle cavità posteriori; e simile era la opposizione fra i tronchi arteriosi proprii dell' una e dell' altra; il forame ovale era aperto. Non mi sarebbe difficile proseguendo la narrazione di questi particolari casi che altri videro prima di me, o di quelli ancora, che da me sono stati notati e sparsi in varii luoghi di questi libri poter dimostrare quasi tutte le combinazioni possibili degli stati contro natura, e opposti gli uni agli altri delle diverse cavità del cuore senza nessuna certa vicendevole corrispondenza: questo solo mi sembra indubitato, che li dilatamenti così detti passivi in generale, o varicosi, come si dirà più sotto, si mostrano più soventemente nelle cavità anteriori, e vi si trovano anzi con una frequenza incredibile; li dilatamenti delle cavità posteriori sono al contratio niù rari, e nel massimo loro numero con aumento considerabile di mole nel tessuto carnoso delle parti dilatate.

5. Quale è la cagione di questi dilatamenti, quale potere anno gli uni sulla natura differente degli altri? esiste essa qualche costante e certa corria spondenza, per la quale, offesa una parte del cuore in un certo e determinato modo seguiti per necessità l' offesa della parte opposta con alcuni modi

similmente invariati? io non saprei dire, se il mio ill. collega Sig. Aglietti, il quale parve inclinato a mirare la cost detta litiati aortica; o la disposizione dell' aorta ad ossificarsi , e la frequenza' delle sue squame ossose, qual necessaria (1) condizione alla produzione degli ancurismi i pur anco dalle sue particolari osservazioni fosse inforto ad argomentare in ugual maniera la cagione dei dilatamenti del cuore, e se mai per caso gli paresse', che queste ultime affezioni fossero di una iscessa origine : certo fu il suo vedere per quello, che a me sembra, assai conforme al vero, quando nell'esame dei processi apeciali che tendono ad ossificare le arterie, egli riconobbe i caratteri di una alterazione analoga alla flogosi, ed anzi, come par credibile, e come sopra da noi fu detto , di un locale infiammamento; ne si lontano dal vero, quando in questa condizione delle arterie ravvisò una circostanza assai favorevole ai loro dilatamenti; ma questa circostanza si veda prima, come debba essere determinata o nella ossificazione già succeduta dei canali arteriosi, ovvero in quell' istesso processo infiammatorio locale, d' onde le squame ossose ricuoprona in fine le tonache dei vasi . La infiammagione forse precede sempre in simile modo tutti li cangiamenti assoluti delle densità, e delle capacità dei recipienti sanguigni ; gli effondimenti di varie sorti corrispondono alle diverse nature e Part. II. der la Y 3 till an

(1) Seer. Publ, della Soc. di Med. di Venezia art, XXXI.

tessieure dei corpi, e dei luoghi infiammati, e quindi nasce la varia mollezza o durezza delle tonache infiammate fino alla ossescenza; il distendimento e prolungamento del tessuto vascolare, e forse la produzione di nuovi vasi possono parimenti giusta le diverse opportunità dei corpi e dei lucghi augumentare con nuova vegetazione la quantità della superficie arteriosa interna ed esterna, e quindi generare. l' ancurisma; ma questo, e gli altri effetti sopra discorsi avendo pure una origine comune non sono però congiunti insieme con alcuna dipendenza necessaria, che l' uno abbia dall'altro e quindi l'uno può ottimamente senza l'altro sussistere. Infine la infiammagione, di qualunque natura sia, mi sembra continuamente, e similmente necessaria alla ossificazione, e al dilatamento dei vasi, ma ne questo produce per se l'ossificazione, ne in pari guisa l' ossificazione genera sempre il dilatamento; e ne fece ampia fede il Morgagoi , e si vedono in tanto numero gli esempii di aorte dilatate rimossa ogni sembianza di ossificazioni vicine o lontane, che appena mi bisogna venire ad esempii particolari per dimostrarlo. Tutta l' aorta era visibilmente dilatara nel cadavere di Catterina Matteucci morta nell' Ospizio Clinico in questi giorni di una peritonitide cronica, e nemmeno il più piccolo vestigio di squama o di punta ossosa, e nemmeno di indurimento comparve nelle vie della circolazione tutte, comprese ancora le vene, dilatatissime, quantunque di effondimenti terrosi, calcarii ed ossei vi fosse in quel cadavere assai copia, ma non già tra le pareti dei vasi, ma bensì, come sembrava, o nelle glandule bronchiali, o certo nei loro luoghi sparsi di tumori uguali per durezza agli ossi, e taluni della mole di una piccola noce: e di calcoli durissimi era piena la vescichetta della bild, Il diametro dell' aorta, e delle sue diramazioni era insignemente dilatato nel cadavere di Ermen. Zirotti Mantovano di 40 anni morto in pochi giorni di malattia in questa R. casa di correzione di S. Michele in Bosco; il suo polmone sinistro aveva intieramente cangiato natura, e pareva quasi una sottile milza coperta da grosse pelli, poste l'una su dell'altra; il cuore era circondato in ceni parte di una quantità grandissima di pinguedine: alquanto maggiori del naturale erano le cavità destre, e sinistre: ma di ossificazioni e durezze da me ricercate diligentemente non vi era segno in nessuna parte; dirò più avanti, di maggiori dilatamenti cardiaci, che ne mancarono similmente. E siccome le densità locali maggiori dei vasi non bastano alla produzione degli aneurismi, per simile guisa, come altrove da noi si mostrò cogli esempii (1), la sottigliezza e lo sfiancamento, come suol dirsi, dei segmenti dell' arteria, non sono sempre le condizioni suffizienti al dilatamento dei vasi, che pare opera di un processo speciale, e da non potersi mi-

(1) Lib. J. cap. XIV. art. 8, 9, 20.

timizery Daugh

surare con certezza dalle sole diverse riazioni, e densità differenti dei luoghi, che si dilatano. La infiammagione tendendo pure in generale a dilatare tutti i luoghi, nei quali esiste, non solo non riceve le uniche sue norme dalle densità, e dai poteri locali dei luoghi infiammati, ma essendo pure indubitato, che alcune parti, infiammandosi, al contrario si ristringono. e le cavità, che prima vi erano, si perdono col mezzo della nuova organizzazione, che il processo infiammatorio fa sottentrare a quella, che vi era prima, quindi nella diversità di questi effetti dovendosi continuamente mirare al concorso di molte universali e speciali circostanze proprie dei corpi, e dei luoghi infiammati, nel complesso bensì di tutte, ma non già nelle sole diverse resistenze dei luoghi infiammati dovranno vedersi le cagioni assolute degli aneurismi.

6. Ne altrimenti da me si possono ragionare i dilatamenti parziali del cuore dove certo manca più volte in qualsivoglia sua parte qualunque indurimento, e dove similmente quei Medici, li quali ad altro non mirarono, che alla distensione meccanica prodotta dalla copia, e dall' urto del sangue, non mi sembra, che si affrettassero più speditamente degli altri per il cammino della verità. Non si ricerca già in qual maniera i recipienti del sangue possono essere dilatati, ma come restino continuamente dopo dilatati; nella qual cosa può vedersi l' insigne differenza, che bassa fra il semplice di 12-

latamento temporaneo dei vasi, che noi vediamo in tanti esempii di mole accresciuta di visceri ancora naturalmente , ex. gr. nello stato di gravidanza Li quali dilatamenti risanata la malattia, o tolta la cagione , che prima determinava quella maggior copia di sangue a quei luoghi, prontamente ritornano alla primiera loro capacità , fra queste dilatazioni , io diceva, e quelle, che sono preprie degli aneurismi, li quali in generale si conservano in tutto il restante della vita; d' onde si argomenta l' insigne divario, che passa fra il tessuto arterioso unicamente ripieno di una quantità di sangue maggiore di quella, che soleva capirvi avanti , e l' arteria eresciuta con nuova vegetazione, e maggiormente amplificata. Ne mi libera da molte dubbiezze l'argomentare, che altri fecero l' ingrossamento dei cuori dilatati dagli ostacoli posti al corso del sangue nell'orificio aorgico. o lungo il tratto dell' norta, per la maggior copia del sangue, che alquanto impedito di proseguire il suo cammino per l'aorta veniva cacciato per le arterie coronarie destinate in modo speciale al nodrimento del cuore; e quantunque pur conveniente a molti fatti non manca di numerose eccezioni in contrario l' osservazione, che le offese del cuor sinistro, e dell' aorta sieno accompagnate dalla mole accresciuta delle pareti della orecchietta e del ventricolo corrispondente ; al contrario dei vizii del cuor destro nel quali è tanto più universale il mirarsi cresciuta colla dilatanza la sottigliezza delle pareti distratte .

У 3

7. Egli è certo, che ancora nello stato di sanità le parti posteriori del cuore, così l' orecchietta come il ventricolo; sono di una carne più densa e più consistente di quella, che serve ad uso delle cavità anteriori, e del cuor destro; ne la cagione di questa differenza potrebbe, come a me sembra, essere determinata dalla maggior quantità di sangue. che irriga la porzione del cuor sinistro; e meglio forse potrebbe ricercarsi nella tessitura originaria dell' una parte e dell' altra, o nella speciale qualità del sangue, che trascerre le cavità posteriori, il quale così diverso dalla natura, e dall' indole del sangue, che passa per il cuor destro, pare insieme più opportuno a recare alle parti, che tocca immediatamente, un grado maggiore di tenacità, e di vigoria , e però ancora di consistenza più grande. E siccome dalla sola copia locale del sangue, non si potrebbe giustamente dedurre in generale la grandezza , e nemmeno la densità delle viscere del nostro corpo , nella qual supposizione la massima di tutte le altre, e la più consistente sarebbe il cervello, osservata la proporzione della quantità di sangue, che vi è trasportata, onindi non mi sembra meno pericoloso di far dipendere la carnosità maggiore del cuor sinistro dal solo sangue più copioso che vi penetra per le coronarie, reso a lui difficile il cammino dell' aorta. Può bensì farsi, che nei vizii di questa arteria il sangue, che viene dai polmoni ricco di principio impetuoso non potendo innoltrarsi speditamente per la sua via, e

sempre arrestandosi di lui qualche porzione nell' una. o nell' altra delle cavità posteriori, quella speciale natura di sangue ivi continuamente trattenuta rechi augumento di stimolo, e di vita a quei luoghi, e accresciuto il contatto delle menome particelle, dalle quali sono composti, li faccia insieme più densi e più robusti: ne bisogna dimenticare, che nei casi di pienezza quasi continua del cuor sinistro, quando accada, che il destro similmente, o per un consenso immediato della circolazione, o per altre cagioni si truovi in un medesimo stato, sarà difficile alle estremità venose, le quali comunicano colle cavità anteriori, versarvi il sangue, che ritorna dalle vene coronarie, osservazione, che fu già del Morgagni (1), forse prima, che di nessun altro, essendo intanto state chiarite da nuove osservazioni queste interne aperture di menomi orificii venosi (2), ed anche arteriosi nell' interno dei ventricoli, e delle orecchiette. Nondimeno supposto ancora, che la pienezza, nella quale si trovano le cavità del cuore. e l' impedito versamento del sangue, che ritorna dai vasi coronarii, accresca notabilmente la mole, e la grossezza di questo viscere, e supponendo, che la porzione di sangue, che avanza nella sua carne, sia trattenuta dallo scaricarsi altrove liberamen-

(1) Epist. XVII. art. 13. 8 XIX. art. 35. (a) Sommerting ., Func Cordi ., Angiol. ,, Memorabile est venus aque arrerias peris apertis in ventificulis biare ,, Rud. Forsten. Quunt. Select. Phisiol. Lugd. Batay. 1774.

Delimin Gorgi

mente per tant' altre anastomosi, che sono aperte a quei vasi, io domanderò, quali prove dirette e sicure noi abbiamo, che questo cuore abbia principiato a diventre più grande, e più denso dopo, che sono sopravvenuti degli ostacoli al suo passaggio per l' aorta, o non piuttosto questo accrescimento non naturale della sua mole abbia preceduti, o accompagnati nel tempo istesso, e per le cagioni medesime li cangiamenti accaduti in quell' arteria; domanda, che sarà da me replicata fra poco, dove si parletà dei dilatamenti del cuor destro, ed ivi sarà maggiormente chiarita.

8. Sopra (1) si disse, che l'accrescimento della mole del cuore, e singolarmente delle cavità posteriori ci richiamava alla mente l' augumento della carne sovente osservabile in quei corpi, ed in quei muscoli, li quali con maggior frequenza degli altri erano usati nell'esercizio di alcune arti:e vi fu ancora, chi similmente le spesse e forti palpitazioni dei cardiaci accagionasse della carnosità accresciuta dei loro cuori. Ne invero, che l' accrescimento locale dei poteri muscolari sotto alcune circostanze prolunghi in generale, e dilati le fibre carnose, vorrà da noi quistionarsi, ma bensì della applicazione di questa dottrina al cuore: veduta la continua attività, nella quale si trova questo muscolo, esso nei corpi sani è assai lungi dall' avere quelle dimensioni, che dowreh.

vrebbero attendersi, e che veggiamo risultare negli altri muscoli dalla frequenza di tenerli esercitati . Li cuori degli uomini sani, e robusti, e ancora dei più coraggiosi, nei quali è naturale di congetturare una forza e gagliardia maggiore della comune, furono già un tempo tenuti per li più piccoli in proporzione degli altri, e l' Anatomia comparativa poteva con qualche esempio favorire questa opinione: la conseguenza però meno incerta di questo genere di ricerche si è, che il cuore degli uomini più bravi ed ardimentosi suol essere piuttosto di una mezzana grandezza, e che le dimensioni o maggiori o minori apa partengono ad uomini d'animo, e di vita poco robusta, e disposta alla infermità. Per la qual cosa, o la misura dell' esercizio considerato in genere non sarà la sola da tenersi per computare la carnosità relativa dei muscoli, o vi sarà qualche speciale eccezione in questa misura, dove si tratti del cuore. E certamente li casi, nei quali dopo lunghe e violentissime palpitazioni, lungi dall' essere afforzato e più carnoso nelle sue pareti, si mostri al contrario gracile, e ridotto quasi ad uno stato membranoso, furono più volte mentovati, e da me veduti col taglio dei cadaveri .

Dei dilatamenti del cuor destro, con mole accresciuta delle parcti del cuor sinistro, e del Cardiogmo, o dilatamento universale di tutto il cuore.

1. Nella seconda istoria (1) da noi riportata le cavità anteriori erano assai dilatate, e le pareti assottigliate, le posteriori al contrario anguste alquanto e di carne più densa, l' orificio aortico duro, e l'aorta dilatata: questi esempii già somministrati da Morgagni (2), e da molti altri sono tra i più comuni da vedersi; ecco dunque, come si è ragionara la dipendenza degli aneurismi delle cavità anteriori dagli ostacoli posti alla circolazione nel cuor posteriore. Qualunque volta per una locale malattia nel foro aortico, e nelle valvule ventriculo-auriculari posteriori, al sangue, che viene dai polmoni, è vietato di scaricarsi nel ventricolo sinistro, o nella aorta, impedito nel suo corso egli si aduna in copia maggiore nel parenchima del polmone, e però il nuovo sangue, che dall' arteria polmonare succede immediatamente, non si riceverà dal polmone, che in quantità molto minore di quella, che si doveva; dunque si arresterà nelle cavità destre del cuore, e la orecchietta destra, che sembra incontrastabilmente per la sua naturale mollezza, e distensibilità la più

op-

(1) Cap. XV. art. 3. (2) Epist. XVII. art. 83 , c XVIII. art. 85.

opportuna ad essere dilatara, accumulata continuamente in lei una misura di sangue maggiore di quella, che dovrebbe esseroi, cederà a poco a poco, e
così il sottoposto ventricolo sforzato anch' esso e distratto acquisteranno infine e l'una e l'altro lo stato ancurismatico passivo; al contrario la pienezza
maggiore delle atterie coronarie per le ragioni sopra
(t) discorse farà sì, che, dovunque sia ristretta l'
aorta, li, dilatamenti del cuor sinistro siano di natura
affatto opposta ecco le dilatazioni del cuor destro
compagne degli impedimenti della circolazione nel cuor
sinistro, ecco gli aneurismi passivi del primo, e artivi del secondo: ecco in fine dimosttato quello, che
doveva dimostrasi.

2. Ma la verità di questa argomentazione, quando pure negli ufficii delle parti, che vivono, si possa procedere liberamente calcolando. le sole masse e velocità dei fluidi, la sua verità, io tipeto, dipendet utta dalla verità della supposizione, che le dilatazioni del cuor destro siano posteriori allo stato contro natura del cuor sinistro; è se fossero anteriori? quale pruova directa ci convince della verità del supposito, che si è fatto; noi sappiamo unicamente e indubiratamente, che queste due disposizioni sono sovente insieme congiunte nell' istesso cuo-

<sup>(1)</sup> Cap. XV. art. 6. c 7.

più vicini al cuore se fosse contrastato al sangue di scaricarsi liberamente dal cuor destro nel polmone. così che in un dato tempo una quantità di sangue molto minore del solito passasse nei polmoni, certamente per l'istessa ragione una copia similmente minore di questo fluido passerebbe nel cuor posteriore, e nell' aorta. Ora noi veggiamo in generale. che il calibro dei vasi arteriosi particolarmente si proporziona alla quantità del sangue, che per essi passa fino talvolta a contrarsi l'arteria, e distruggersi intieramente, e ridursi allo stato di una corda tendinosa, dove il sangue cessi di trapassarla: sarà però conforme alla ragione, che in questi casi, e il principio dell' aorta si ristringa, e nelle istesse cavità sinistre nasca a poco a poco uno stato di contrazione maggiore di quello, che prima soleva esservi, ed ecco per una opposta maniera, ed in un senso affatto contrario nuovamente corredata di qualche sembianza di vero la spiegazione del fatto, che si voleva intendere .

3. Alunque per dire quello, che io penso, l'argomentazione parmi similmente differtuosa la prima, e la seconda; e la ceritospondenza sovente citata fra le affezioni del cuor destro e del cuor sinistro soggiace a tante irregolarità, e qualunque volta nella origine di questi mali non si considera, che la copia, e l'impero del sangue, che si accumuli, e dilati le cavità, nelle quali si contiene, li fondamenta del nostro giudizio sono così parziali, e mal combinati coll' esame, che dovrebbe fassi, di tutte le

21.

altre circostanze pertinenti alle cose, che si ragionano, tanto che mi appajano continuamente dubbiosissime le conchiusioni di quelle premesse troppo singulari. Il povero inciso da Morgagni, e da Ipp. Albertini, e che acciecò nella malattia, per la qual ragione fu akrove (1) da noi ricordato, aveva la grandezza di un cuor di bue; il ventricolo destro era della capacità naturale, le sue sole pareti erano ingrossate fuori dell' ordinario, le orecchiette, che non si nominano, pare che fossero anch' esse del diametro naturale; ma il ventricolo sinistro era così allargato per capirvi un altro cuore della grandezza naturale, con pareti così gracili per far maraviglia, come avesse potuto conservarsi inticro, e senza rompersi ne suoi movimenti; e soggiunge Morgagni , tanta hujus ventriculi capacitate non multo erat minor capacitas arterie magnæ, ut hæç auoque non humana, sed bubula videretur; intus vero eius membranea substantia in cartilagineam degeneraverat ,; tanta mole di carne del cuore anteriore, e tanto sottigliamente nel posteriore, l' aorta membranosa, ma larghissima, qual cagione relativa al solo impedimento della circolazione aveva prodotto così sterminato aneurisma nel ventricolo sinistro? perchè quell'ostacolo qualunque al passaggio del sangue nel cuor sinistro non aveva dilatate similmente le cavità destre ? nel Giovane bevitore ,, cor ex majoribus , qua

<sup>(</sup>t) Lib. II. P. 1. Gap. IX. art. a

umquam viderim , (1) orecchietta destra dilatatissima, ampii i vasi coronarii, fibre del cuore lassissime i, que sequerentur trahentis digitos ,; nemmeno una sola parola di ostacoli, o durezze nel cuor sinistro, o nella aorta : un altra volta un solo piccolo tumore ossoso occupava una delle valvule mitrali, li ventricoli amendue erano assai dilatati, il sinistro assai più del destro, nella vecchierella toscana (2); quell' ostacolo era certo superiore al ventricolo dilatato, il quale aveva le sue pareti molto più carnose dell' ordinario; come quell' ostacolo superiore obbligava il sangue ad arrestarsi nel ventricolo sottoposto, o poteva spingere una copia maggiore di sangue nelle vene coronarie? Perchè nella osservazione fatta dal Sig. Renauldin, già da noi ricordata, del ventricolo sinistro così enormemente pietrificato, tutto il rimanente del cuore sembrava similissimo allo stato sano? nel cadavere della cucitrice di 24 anni descritto dal Ch. Sig. Corvisart (2), il ventricolo sinistro era fuor di misura dilatato, quantunque l'aorta, e le sue valvule fossero intieramente sane; se vi era qualche ostacolo al corso del sangue era nella valvula mitrale sparsa di alcune escrescenze simili alle sifilitiche con in mezzo un tubercolo di superficie disuguale, e di base molto estesa; ancora in questo esempio l' estacolo alla circolazione era superiore al luogo di-

<sup>(</sup>t) Ep. M. A. XXI. art. 49. (2) Ep. A. M. LVI. art. 21. (3) Obs. XII. pag. 68. op. cit.

latato, ne però l'orecchietta sourapposta, ne le cavità destre, bensì alquanto distese, davano segno alcuno di qualsivoglia sorte di offesa; sul quale proponimento si dubitò, che il sangue scaturisse dalle polmonari (i) con meno d'impeto, che dalle cave, e però accadesse che gli aneurismi passivi dell' orecchietta sinistra fossero molto più rari delle dilatazioni passive dell' orecchietta destra; la qual cosa conceduta ancora, quando si potesse, come ripetere dall' urto del sangue il dilatamento del ventricolo sottoposto. dove sembra in contrario, che il sangue provasse qualche difficoltà a potervi penetrare ? così nella donna di 42 anni (2) l' orecchietta destra era eccessivamente dilatata, e distesa da coaguli sanguigni, e le sue pareti erano sottifissime ; il ventricolo destro , e l' arteria polmonare, e l'orecchietta, e il ventricolo sinistro erano dell' ordinaria loro tenuta: il solo massaggio ventricolo-auricolare sinistro era incredibilmente ristretto; quale cagione in questa circostanza aveva sottratte le cavità intermedie fra l'oreechietta destra, e l' orificio ventricolo-auricolare-sinistro dall' ubbidire alla potenza dilatante del sangue ? io potrei lungamente proseguire la narrativa di questi fatti particolari , come tante volte sono stati rammemorati da Scrittori degnissimi di fede , da per tutto replicando la medesima domanda: e simile ancora nei casi di rugosità e durezze, per altro senza ossificazione, in verum

<sup>(1)</sup> Convis. op. cit. pag. 228. (s) Convis. op. cit. obs. XVII.

tamen os nusquam fuit w (1) nelle valvule dell' aorta con grande ampiezza di tutto il cuore , majus quam Gc. dus sordana e con dilatamento di tutte le sue cavità, e più di tutte del ventricolo sinistro, ma con pareti così assottigliate, quanto appena si vedono di rado nel ventricolo destro, quantunque i vasi coronarii fossero cost pieni , ut plures , quam soleant , in . ter eos laterales anastomoses ultro oculis se obiicerent d' onde indubitatamente si dimostrasse, che la sola maggior copia di sangue rispinta per li vasi coronarii non può bastare alla carnosità per lo più cresciuta delle cavità posteriori : in somma qualunque sia il numero degli esempii favorevoli alla quant tà ed all' urto del sangue considerato, come cagione immediata di questi dilatamenti, ed augumenti di mole del cuor sinistro, se questa è la cagione, resterà da chiedersi almeno , quale sia l'altra di tanre eccezioni in contrario.

4. Fu certo savio il dubitare del Sig. Corvisare il quale (2), narrando, come nel cadavere di un cocchiere stato peripneumonico fosse veduto il venericolo dettro del cuore maravigliosamente dilatato, e che si estendeva in un profondo sacco in vicinanza dell' arteria polmonare, essendo innatte l'. orecchierta destra e le cavità sinistre, col solo principio dell'aorta alquanto rugoso, e con alcuni punti ossificati, fu, dissi, di somma saviezza il suo dubita-

.

(2) Morg. Ep. No A. XVIII. art. S. ... (a) Op. cit. ab. XXI.

re di una debolezza ingenita di tessuto in quel ventricolo più, che nelle altre parti del cuore , favorendo a questa dubitazione il parere di Lancisi e di altri diligentissimi Anatomici, che il cuore siccome tutte le altre viscere soggiacesse dalli suoi primordii ad alcune irregolarità nella sua organizzazione simili a tante altre da noi lungamente mostrate nella prima parte di questo libro. Persino le forme e le capacità proprie d'un lato del cuore sono state niù volte viste trasferite all' opposto, come ne fece indubitata fede il Morgagni (1) nella fanciulla vissuta sempre infermiccia e morta di 16 anni, ed in molte altre istorie raccolte nella sua opera immorrale : e quanti altri esempii; non sarebbero a dirsi, dove i vizii grandissimi veduti nelle vie più insigni della circolazione, o bisogna disperare di volerne interpretare le cagioni, o fa mestieri di rivolgersi a quest' unica alla predisposizione, che a quelli vi fosse dalla nascita; similissime cose saranno da noi replicate più sotto (2), dove si parlerà di alcune rotture di cuore. E però tralasciando questi dilatamenti nati da vizio nativo di struttura, o dalla immediata azione di qualche potenza nociva, come nella istoria singolarissima narrata da Andr. Pasta (2) di quel circolo osseo formato dal pericardio intorno al cuore a guisa di corona, d' onde secondo la dif-Part. II. 2

<sup>(1)</sup> Eplet. A. M. XVII. art; sa. (a) Cap. XIX. art. f.

<sup>(9)</sup> De Cord. Polypo Spist's

ferente compressione sulle varie parti del cuore il ventricolo destro conservava il suo diametro naturale e del sinistro si riteneva appena una terza parte della sua naturale ampiezza; e dell' orecchierta destra " vix apparebant vestigia , e della sinistra tanta erala grandezza , ut multo plus cadem sanguinis , quam uterque cordis verariculus, ac dextera auricula naturalis diametri continuissent ,, ; tralasciati, io dissi , questi casi di locali malattie, e gli effondimenti locali di varie sorti , e lasciate le ulcere, e le escrescenze, e gli stati contro natura delle parti vicine, e del polmone più di tutte le altre , d' onde probabilmente tanti dilatamenti delle cavità destre, non per il solo trattenuto passaggio del sangue per li polmoni infiammati, e induriti ma per la comunicazione dell' istesso processo infiammatorio al cuore medesimo per una successiva infiammagione dell'arteria polmonare opportunissima a portare colle sue tonache nel tessuto contiguo del cuore li cangiamenti istessi, che quella reca a tutte le altre parti infiammate giusta le diverse loro disposizioni, densità e consistenza maggiore, o gracilità ed assortigliamento dei luoghi infiammati, fuori, io: ripero , di queste cagioni , le quali talvolra nei cadaveti sono già dileguate, come potremo noi essere contenti di attribuire tanto numero di questi dilatamenti alla copia sola ed alle urto del sangue, poste in dimenticanza le considerazioni, che nella spiegazione di tutti i fenomeni della vita sono dovute alle originarie tessiture delle diverse parti, alli modi

proprii di animazione e di vita di ciascheduna, alle diverse nature universali dei differenti corpi, e dei loro aggregati organici relativi ai diversi processispecifici delle varie respirazioni, ed agli abiti degli altri organi vicini e lontani, ed alle varie vicende speciali, che essi possono aver sofferto: non parlo delle frequenti ed insigni differenze delle anastomosi arteriose e venose, le quali differenze facili da vedersi in tutte le altre parti sono state notate frequentissime dagli Anatomici nei vasi proprii del cuore (1), e mercè delle quali quest' organo comunica immediatamente con molti altri vasi sanguigni ;affatto differenti dai proprii, colle arterie bronchiali, colle diafragmatiche, colle timiche, mammatie, renali; coi vasi proprii delle tonache delle arterie polmona. ri: tutte queste circostanze spesso differentissime nei differenti soggetti e forse mai ricercate con tutta la dovuta diligenza nei cuori infermi sono certo degne di essere notate, ed a ciascheduna di queste forse può essere dovuta qualche parte per la intelligenza dei speciali modi morbosi, ai quali il cuore è sottoposto. Nella M. Rossi empiematica, da noi ricordata nel precedente capitolo (2), il polmone destro era tutto affatto consumato e ridotto in marcia; e sembra certo, che da molti giorni prima, che quella infelice terminasse di vivere, non vi penetrasse la più piccola quantità di sangue, che solo poteva trovare sfogo per il polmo-

(1) Soemmerring. Angiol. CII, e CII. (2) art. 3.

ne sinistro, ridotto per altro ad una mole assai piccola: di più il ventricolo posteriore era molto ristretto e indurito, e l'orificio aortico piccolo e quasi osseo, e l'aorta insignemente angusta: quale occasione più manifesta, e più favorevole di questa per arrestare il sangue nelle cavità anteriori ? e nondimeno il cuore era piccolo, l' orecchietta destra appena cangiata nel suo diametro, le sole pareti del ventricolo anteriore erano alquanto distratte e sottili, e dilatato similmente era il principio ed il canale dell'arteria polmonare: vorrémmo noi ripetere questi dilatamenti in mezzo a così grave malattia del polmone dalle sole angustie del ventricolo del cuor posteriore ? ma perchè di nuovo le orecchiette restarono immutate? la quantità maggiore di sangue spinta per le arterie coronarie, dalla quale, come si è detto, si fa dipendere la densità maggiore delle pareti del cuor posteriore nei casi di ristringimenti dell' orificio aortico, perchè si limita al solo augumento della mole delle pareti del cuor sinistro, quando pure gli stessi vasi arteriosi servono alla totalità della nutrizione di tutto il cuore? quante aorte dilatate immediatamente nel loro principio, sebbene l' orificio aortico fosse angusto più del solito, indurito, e ancora ossificato? qual cosa vi può essere di comune fra questa sembianza, e la copia e l'impeto del sangue, che vi passa? ne già io negherò, che e l' una e l' altro non siano contemplabili nella succescessiva formazione degli aneurismi, ma certamente

non

non bastano, e meno ancora a fissare le corrispondenze, che si sono volute intendere, di stati contro natura del cuor destro, e del cuor sinistro.

5. Li dilatamenti del cuore, di qualunque forma o natura, sono continuamente gli effetti di un processo, di un concorrimento speciale di circostanze, le quali, siccome da me si è più volte argomentato, non si possono circoscrivere unicamente, e separatamente, e sempre, dentro li modi visibili di tessitura, mollezza, densità, grossezza di pareti, copia, urio, qualità del sangue, che vi passa, sforzamenti, azioni locali meccaniche &c.; tale è la condizione degli istrumenti della nostra vita, che fuori della assoluta soverchianza delle potenze nocive atta a mutare e distruggere la composizione delle nostre parti, nel momento istesso che agiscono, tutte le altre cagioni di malattia nella produzione dei loro effetti dipendano dal complesso di cante altre particolari circostanze, nella misura delle quali non è ovvio il procedere dovutamente colla applicazione di quelle norme, che regolano il nostro giudizio fuori del corpo vivente; e se pure qualche volta la cosa va similmente nei corpi, che vivono, ed in quelli senza vita, certo non va sempre, e le eccezioni sono senza numero. E però questa è la somma arduità delle argomentazioni del Medico, supplire coll' intendimento, dove la Fisica lo abbandona per la impossibilità di poter determinare, e maggiormente di calcolare la unione delle cagioni cospiranti, conti-

nua-

nuamente diverse di numero e di potere, agli effetti, ch' egli intende sottomettere alle sue indagini.

6. Molto sovente li grandi e parziali dilatamenti del cuore così delle cavità destre, come delle sinistre furono accompagnati da qualche sembianza bensì contro natura nei tessuti valvulosi, consistenti, rugosi, ristretti, e ancora ossificati; ma l'orificio dell' aorta, lungi dall' essersi renduto più angusto, e tutto il calibro dell'arteria erano più larghi, quantunque pure in quel tronco e ne' suoi rami vi fossero argomenti indubitati di grave malattia, e forse di quel processo medesimo, che o prima o dopo aveva offeso il cuore : nella istoria poco sopra (1) da noi riferita del cuore maggiore di due cuori insieme congiunti, non vide il Morgagni, che le sole valvule semilunari dell' aorta corrugate, e indurite; ma l'aorta, che era insignemente dilatata, era pure tutta macchiata internamente, nè si poteva dubitare di antico e grave infiammamento nel suo tessuto: nella vecchia di 80 anni Bolognese, nella quale fu visto il cuore " ea mole, parietum crassitudine, thalamorum capacitate, ut juvenci videretur, (2) l' aotta era insieme " maxime dilatata " sino al primo de" suoi rami; non vi è soggiunta una sola parola di ostacoli o durezze nelle cavità sinistre; ma vi è detto bensì, che tutto quel tratto di aorta aneurismatica era sparso nella sua superficie interna di molte squam-

(1) act. 3. (2) Epist. XVIII. art. 28.

squamme ossose, simili a goccie di cera indurite: così nell' uomo (1) n cujus patruum abditus in thorace morbus sustulerat, il cuore era , maximum, venis per ejus faciem reptantibus dilatatis, et quasi varicosis ... le pareti ingrossate, li ventricoli dilatati, ed il sinistro più del destro, le valvule mitrali maggiori del solito, le colonnette carnose anch' esse augumentate di mole; niente di indurato nel cuore; l' aorta sino alle emulgenti " latior " ma tutta sparsa di molte laminette ossose : nel giovane di buon abito di corpo, e che respirava difficilmente, soggetto ad emorragie dal naso, il cuore ,, ob immanem magnitudinem Gr. vel bubulo majus ,, (2), cavità grandi , il ventricolo sinistro grandissimo, pareti per altro, non più grosse del solito; le valvule dell' aorta non ossificate, ma dure e piccole e contratte, e l' aorta quanto più si allontanava dal cuore, aveva le sue tonache sempre più gracili : nell' nomo nobile molestato da lungo starnuto, e altra volta da noi citato in questo libro, il ventricolo sinistro era assai grande, le pareti del ventricolo destro gracilissime, e li suoi lacerti stranamente confusi, non essendovi indurimento in parte alcuna del cuore, l' aorta assai dilatata, e rotta un dito trasverso lontano dal cuore, aveva tutta la sua superficie interna piena (3) ,, prominentiis et pustulis ,, che si estendeva-

z 4 no

(3) Epist. cit. art. 28.

<sup>(1)</sup> Epist. elt. art. 30. (2) Epist. XXVII. art. 13.

no per tutte le diramazioni di quella arteria: nel mercante (1) di 64 anni già soggetto a reumatismi. il cuore era molto ampio, li ventricoli dilatati, le colonnette carnose più grosse nel ventricolo destro. orecchiette e valvule anch' esse più grandi , e più grandi ancora gli orificii delle arterie coronarie : con turro ciò l'aorta era dilatata sino alla sua curvatura: nella sua superficie interna poco sopra le valvule si vedevano alcune piccole prominenze, il tessuto dell'arteria era più compatto e più grosso, e più bianco del solito, e questa sembianza non naturale seguitava per tutta l' aorta discendente: finalmente non volendomi dipartire dal solo Morgagni, appena trovo rammentati insigni dilatamenti di cuore parziali o universali, ai quali non si accompagnino altre notabili offese, il più soventemente dell' aorta, fuori del cuore medesimo; per tacere della frequenza dei vizii del polmone, o delle membrane del torace, e di tante altre frequentissime infermità delle viscere del basso ventre; e poichè simile sarebbe il risultamento scorrendo e confrontando le descrizioni di questi mali fatte da Lancisi Vieussens, Senac, Pasta, Zuliani ec. può chiaramente intendersi, quanto nell' argomentare le cagioni delle malattie cardiache, bisogni estendere le nostre vedute al di là delle mere offese locali rimaste al cuore: le quali, o abbiano generato le altre sembianze contro natura, che si

<sup>(1)</sup> Epist. LXIV. art, 5.

videro nei luoghi vicini, o queste ultime abbiano prodotte le prime, (il qual dubbio potrebbe forse muoversi utilmente intorno alla origine di tanti altri interni mali), nell' un modo, o nell' altro sono esse
così congiunte insieme, e disposte con tali ordinamenti di tessiture viziose di parti vicine e lontane,
alle quali certo non bastano la copia e l' urto del
sangue, che vi passa, o gli impedimenti, che si oppongono al suo libero transito. Siccome nelle natutrali funzioni della vita, così in quelle che non lo
sono, la verità deve cercarsi nella serie, nel congiungimento di tutte le cose, le quali possono concorrere all' effetto medesimo: tutte le parziali considerazioni guidano il più delle volte fuori del cammino
del vero.

7. Quantunque taluna delle istorie qui da noi rammentate, e molte altre descritte in questi libri sieno di spettanza a cuori insignemente cresciuti in tutta la loro mole, malattia intesa comunemente sotto il nome di cardiogno, o meglio da altri sotto la denominazione di cardionee, tumor di cuore, e corredata di eccellenti esempii da Sauvages (1), e-da altri Scrittori, io seguiterò narrando altri due casi cuori insignemente voluminosi da ma, e dagli Alunni della mia Scuola veduti in questi ultimi giorni, osservabili similmente per la qualtrà dei loro vizii, e per l'aspetto dei sintomi, tra i quali fu breve il

<sup>(</sup>t) Nosol. Class. VII. ord. 111. cap. XIX.

vivere dei soggetti dell' una osservazione e dell' altra. Nicola Monferrari Bolognese, d' anni 22, già scorticatore di animali, e per colpa di omicidio rinchiuso in questa R. Casa di Forza, vi era già dimorato alquanti mesi esercitandovi il mestiere di graffiatore di lana, e usando con somma intemperanza il vino ed ogni sorte di liquori fermentati . quando si cuoprì in tutto il corpo di una densa scabbia, alla quale fu tosto rimediato con appropriati soccorsi interni ed esterni : ma risanato in questa guisa l' esterno del suo corpo per altro di regolari e compiute forme, poco dopo incominciò a dolersi in vicinanza dello stomaco, secondo egli diceva, o nella inferior parte del torace, ma di molestia piuttosto. che di male assoluto, che gli vietasse il suo solito esercizio di vivere; e così durò ancora molti altri mesi, avendo appena l' aspetto d' uomo infermo, quando venne oppresso da gravezza in tutto il corpo reggendosi con fatica in piedi, e respirando con difficoltà; accusava un dolor continuo intorno agli occhi, e precisamente nell' arco delle ciglia, parlava con voce assai fioca, e fantasmi e sogni spaventevoli conturbavano il suo scarso e penoso dormire; queste cose erano sopravvenute appena da otto giorni, quando fu preso da febbre, dolor gravativo in tutto il petto, giacitura sommamente difficile e quasi impossibile sul sinistro lato, respirazione molto affannosa, tosse frequente con pochi sputi salivari , lingua sporca , secchezza di cute , e tempe-

ratura, come sembrava, al dissotto della naturale. con urine scarse, faccia gonfia e livida, occhi languidi e molto abbattuti : nella notte si risvegliava sovente mettendo urli gravissimi per gli atterrimenti delle cose, che vedeva: li suoi polsi erano piccoli, frequenti, e regolari, e tali si mantennero fino al decimo secondo giorno, ch' ei giacque infermo in letto preseguendo con poco divario la forma della malattia, quale si è descritta; dopo quel di la intermittenza de' suoi polsi fu continua: più tardi ebbe qualche sembianza frenitica; il suo petto era coperto di sudore, e tremava qualche volta tutto improvvisamente di freddo; verso la decima nona giornata pareva essere senza febbre; le notti sempre similmente inquiete, con lividori e macchie nella faccia, e in tutto il corpo quasi di sangue effuso sotto la pelle: nella ventesima prima gli pareva ancora di star meglio; si alzò dal letto per bisogno di scaricare il ventre: allora le forze gli mancarono intieramente, il suo anelito crebbe fuori di misura; si cuoprì tutto di sudor freddo, un ora e mezzo dopo fint di vivere ; non ebbe mal altri deliquii , nè palpitazioni; un giorno, dappoiche fu imprigionato, in contemplando la meritata malvagità della sua sorte, per la disperazione, preso un sasso si batte di fortissime pugna il petto, quasi volesse uccidersi : le quali cose furono diligentemente raccolte ed a me comunicate dal Sig. Gozzi Cerusico assistente di quella-R. Casa, ed ora studente di Medicina Pratica.

Il giorno dopo, poiche si dubitava per le ultime cose occorse di qualche offesa nei precordii, il mio studiosissimo assistente Sig. Dott. Spedalieri si portò a quella Casa per farvi la sezione del cadavere; e poichè egli ebbe aperto il torace, nel cui lato destro si vide una sterminata quantità d' acque, ebbe cura di far trasportare nella mia camera anatomica turte le interiora del petto, nelle quali abbastanza compariva nell' esterno la grandezza dei mali, che vi erano: in tutto il tubo alimentare nulla vi era di osservabile, ed il fegato appena maggiore della sua mole ordinaria conservava nel suo colore e nella sua sostanza tutte le apparenze dello stato sano; non così la milza piena di molte concrezioni, colla appendice di tre altri piccoli corpicciuoli quasi altrettante piccole milze; il pancreas era enormemenmente ingrossato e indurito, e fortemente aggiunto al duodeno, alla vescichetta del fiele, e al ventricolo: ora nei visceri del torace ecco ciò, che mi fu dato di osservare: il polmone destro quasi tutto consumato, e nella piccola parte, che ne rimaneva, era tutto floscio, e di un rosso cupo ; il sinistro era fortemente aggiunto al pericardio, e livido anch' esso e sparso di molte durezze e tubercoli; il pericardio denso e ingrossato, e coperto di molto grasso e di tumori duri e scirrosi, taluni della grandezza di una grossa noce, era a vedersi di un volume forse tre volte e più maggiore dell' ordinario : aperto. cominciò ad uscire molto siero rossastro e sanguiguinolento; in breve ancora in questo caso, come in quello del Catani, più sopra (1) da noi descritto, l' interna superficie del pericardio, e la esterna del cuore erano congiunte insieme coll' intermettimento di una grossa e spugnosa falsa membrana, che lasciava frequenti vuoti o piccole nicchie, nella guisa che si vedono costrutte le arnie per le pecchie, e quei vuoti erano occupati da molti grumi sanguigni a similitudine dei polipi, dei quali uno, che era grandissimo poggiava sull' orecchietta destra : ma il cuore in questo secondo caso era più grande, è le sue pareti ancora più carnose, cost le anteriori come le posteriori, e in tutto, similmente al primo, esenti da qualunque rottura, e le sue cavità in proporzione assai dilatate: il solo ventricolo destro conteneva assai di sangue nero, e nella sua naturale fluidità: le valvule nello stato naturale, nessun indurimento, o segno di ossificazione in nessuna parte : le aperture delle arterie coronarie molto ampie, e i loro rami incredibilmente dilatati : dilatata era similmente l'arteria polmonare, e le sue pareti robuste, e consistenti : e tale era l' aorta , quantunque appena uscita dal cuore fosse tutta intorno circondata, e compressa da una folta massa di quei tumori durissimi, che sopra abbiamo nominato.

8. L' altro caso non meno luttuoso, el attendibile per le sue circostanze appartiene a Giuseppe

(t) Cap. X. art. 3.

Ferrari Bolognese giovane di 29 anni, di mestiere cappellajo, figlio di padre morto asmatico, soggetto nella sua prima età a frequenti epistassi ed a corizze, che sovente lo molestarono, poscia più volte infetto di lue, con grossi bubboni, sterminato mangiatore, e bevitore ancora più crapuloso, di capo grande, collo corto, corpo quadrato, ampie spalle, largo petto, e ben formato, ventre voluminoso, ed estremità proporzionate. Poichè la robustezza della sua vita superava la grandezza degli errori da lui giornalmente commessi, seguitò a vivere colle più prospere sembianze di salute sino a due mesi circa, prima ch' ei cedesse miseramente al suo destino; un giorno essendo venuto con altri a fiera lite, stretto fortemente col suo avversario caddero entrambi riversi a terra, e furiosamente percotendosi solo allora l'ira si compose, quando le forze mancarono per potersi più battere; avendo poscia camminato un altro giorno e faticato più del solito, era sulla sera così oppresso di molestia, e di peso inusitato nel ventre, che acerbamente se ne dolse ritornato a casa colla sua famiglia; niente di meno dopo avere alquanto riposato nella nette seguitò il solito suo vivere ancora per più di altri 40 giorni, finchè vinto dalla sua interna pena, che lo affligge va, prima non dolorosa, ma che poscia lo era divenuta, si pose in letto, ma con lena così affiebolita per non potersi più reggere un solo momento, crescendo qualunque volta facesse sforzo per alzarsi li suoi delori in tutte le intestine ; in quei giorni fu assalito da palpitazioni eli vasi del collo gli battevano intensamente ; vi era del sangue nelle sue separazioni del ventre chiano il Medico, il quale per quaerro volte gli incise copiosamente la vena je di là sparirono li tumulti della circolazione, che vi erano prima, bensi le gambe si gonfiarono smisuratamente d'onde a vuotare cost grande versamento fatto sotto la cute furono applicati alle sure due vescicatorii : era inquies to respirava con difficultà ardeva per la sere le urine scarse; lo stomico ricusava ogni qualità di cibo ti dolori del ventre erano continuit sotto 13 umbilico più verso la parte destra compariva un grosso tumore, che per la grossezza delle parti continenti non si poteva intendere (cosa fosse i vi fuchi pensò ad una cadata di omento : si doleva nell'a inguine sinistro, e più verso l'anello, quan fosse stato ernioso; queste cose passarono in 15 giorni da che egli giaceva nel lerro quando per la sua miseria si consigliò di farsi trasportare nell' Ospizio Clinico : ivi da me veduto, e udite le cose teste natrate, e la piccolezza e la notabilissima confusione de suoi polsi le come appena eli rimanesse da potersi muovere in letto, tanto di forze era consumato. e vista la mole del ventre, e l'edema simisurato degli arti inferiori ce la enorme obesità di tutto il corno e il vivo colore della faccia, la brevità del respîro, e la continua copia di flati, ch' egli mandava, inteso l' ascuro ed esteso palpiture del suo cuores

queste cose, io dissi, meco ragionando, e la grandezza delle pene; ch' egli diceva sofferire internamente, e le condizioni della sua vita passata , non dubitai, che il male fosse insanabile, e nella incertezza di molte altre interne offese mi parve certo qualche grande accidente nato nei precordii, e forse non senza effondimento di acque nel pericardio: quanto al tumore del ventre non osai profetir giudizio, e solo inclinai a pensare, che quella durezza appartenesse a qualche morbosa vegetazione del peritoneo e però senza speranza di poterlo soccorrere mi tenni lungi da qualunque pericolo di nuocergli coll' uso di qualunque attiva medicina ; il ventre tenuto aperto con semplici mezzi, quantunque non apportasse alcuna separazione considerabile, parve nondimeno, che gli fosse di sollievo nei primi due giorni, e vi fu molta densità e copia d'urine, gli arti inferiori seguitavano a gonfiarsi continuamente di più; per la qual cosa ordinai qualche leggiera incisione su i malleoli, che nella notre susseguente mandarono molt' acqua: ma nella mattina dopo una vasta macchia sanguigna suggellava tutto il suo ipocondrio destro, e il collo similmente di quella parte era livido in più luoghi, il suo alicare era disgustoso, e quasi di chi patisce di vermi, la sua faccia tutta intensamente rubiconda, e tinta di giallo, e sulle palpebre e negli occhi era del colore degli itterici : nei sputi quantunque di sola saliva si vedeva qualche poco di sangue, li polsi esili sempre di più, e che a fafatica si potevano distinguere : nel quarto giorno comparve qualche sembianza frenitica; si doleva di impedimento nelle fauci, e masticava continuamenté dicendo essergli rimasta in bocca dell' ultimo cibo qualche piccola porzione, ch' egli non poteva inghiottire; si doleva acerbamente nella gamba sinistra, e precisamente intorno alla articolazione del ginocchio; quella macchia sanguigna si era dilatata per tutto il dorso; nel quinto giorno tutto andava al peggio; li polsi mancavano quasi intieramente; la sua mente era tarda e confusa; buona parte della gamba, che gli doleva il giorno innanzi, era livida e nera, e poche ore dopo fu gangrenata : vomitò più volte una materia del colore dell'atrabile, non proferiva parola, ne conosceva più alcuno, agitava frequentemente le mani, si fece soporoso, e così visse ancora fino dopo la mezza notte del sesto giorno, da che egli era entrato nella Sala Clinica. Il suo cadavere dava segni di una celerissima corruzione e però fu tagliato alquanto più presto del solito; aperta la cavità del torace uscì molt' acqua raccolta nei sacchi delle pleure, il polmone era assai gonfio e tutto acceso, e pieno di sangue, ma libero, e senza attacchi alle coste; contro quello, che io mi era immaginato, la cavità del torace era molto ampia, come quella, dove in mezzo ad un polmone enfiato e grande era pure collocato un vasto pericardio per altro di pareti softilissime; e solo ricoperto in alcuni luoghi di grosse produzioni Part. II. adiadipose tutte assai colorite di sanguigno; e quello aperto seguitò ad uscire molt' aqua di colore urinoso; il cuore era uno dei maggiori, ch' io mai vedessi così per la sua mole, come per la sua carnosità similmente distribuita in tutte le sue pareti : le cavità interne corrispondevano a tanta grandezza colle solite loro proporzioni, le destre erano visibilmente alquanto più ampie delle sinistre, i lacerti, le colonnette, le valvule erano anch' esse ingrandite, ne vi era cosa osservabile o insolita nel loro tessuto; hi tronchi maggiori arteriosi e venosi tutti con tonache assai consistenti erano di un calibro forse doppio dell' ordinario, e l' istesso dilatamento uniforme sesuitava nei rami; tutte le vene erano pienissime di sangue assai nero, e fluido, come nello stato di vita : nell' addome le parti continenti furono vedute di una grossezza e durezza straordinaria, tanta era la copia della pinguedine, che si distendeva fra gli integumenti ed il peritoneo, e che si vedeva in maggior quantità e alquanto nereggiante nel lato destro: fu pure contro la nostra aspettazione, che nel cadavere di un bevitore così spropositato fu visto il fegato nella sua integrità, e appena cresciuto di mole colla vescicherra del fiele ripiena di bile, e simile pure allo stato sano era la milza; ma lo stomaco era di una grandezza, quanta appena sarebbe di due grandi stomachi uniti insieme; le sue pareti erano robuste, e grandi pure più del naturale erano gli intestini, li quali nella superficie loro esterna ed interna conservando le sembianze naturali, pareva, che nel tessuto fibroso tutti fossero macchiati di nero, e simile macchia larga un piccolo dito traverso si diffondeva per tutto il mesenterio uniformemente a guisa di un orlo interno agli intestini: il pancreas era scirroso, e molti piccoli tumori assai duri erano sparsi per il mesenterio; grande era la copia dell' adipe negli omenti, e in altrettante quasi piccole appendici unite agli intestini, e tutto era sparso di una copia infinita di piccolissimi vasi sanguigni; li muscoli psoas erano gangrenati. Dirò più sotto di un altro vasto cardiogmo, dove si parlerà del battimento delle vene jugulari, come segno di questi dilatamenti.

## CAPO XVII.

Dei segni dei dilatamenti parziali ed universal di tutto il suore.

1. L eodoro Laghi, di 55 anni, Bolognese, venditodi castagnacci, abitante nella via detta borgo di S. Giacomo, nel giorno penultimo del mese di giugno dell' anno scorso, mentre stava sull' albero di un fico a coglierne taluno dei primaticci, spezzato il ramo, al quale si era appreso, cadde riverso in su l' orlo di un fosso, che ivi era sotto, percorendo fortissimamente le natiche, e insieme il dorso, e tale 2 2 2

fu la sua percossa da farlo tramortire per più di un' ora, e fargli uscire involontariamente, e senza ch' egli se ne accorgesse, molte separazioni di ventre e di vescica: non pertanto della sua caduta si riebbe. e appena pochi giorni dopo ritornò senza alcuna molestia al tenore, che era solito, della sua vita: ma non passò gran tempo, che nell' esterno del torace fra lo sterno e la maminella sinistra vide una piccola elevatezza, che si innalzava, e cresceva a poco a poco, senza alcuna sua molestia, fuori di una fiamma, che talvolta ivi pareva accendersi, e che non soleva essere di molta durata; era ancora talvolta addolorato lungo la spina, ma questa pena similmente non gli era di lunga durata, ne molto dolorosa: dopo nove mesi dalla sua caduta, curioso di conoscere la natura del suo male venne all' Ospizio Clinico a consultar meco di ciò, che dovesse pensarne, e delle cose, che gli bisognasse di fare. Scoperto il luogo del tumore della grandezza di un uovo ordinario, con manifesta pulsazione, e con carie, come pareva certo, della quarta costa quattro dita lungi, dallo sterno, mi parve indubitato quello essere un ancurisma, e facilmente di taluna delle cavità destre del cuore; in mezzo, a tutto questo conobbi la salute di quell' uomo agguagliare in apparenza quella dei più sani; polsi regolarissimi nell' un carpo, e nell' altro, respirazione perfetta, uso intiero delle sue forze, giacitura senza molestia su qualunque lato, sonni imperturbati, egregia nutrizione, mai palpitazioni, mai deliquii di nessuna sorte, solo rarissime volte qualche lontana sembianza di vertigine, e di capo soverchiamente pieno.

2. La quale istoria tra tante altre parmi, che dimostri ad evidenza, che molti e gravissimi sono alcune volte li mutamenti di fabbrica nel cuore senza perturbazione alcuna delle funzioni della vita, e che, qualora queste sono disordinate, la corrispondenza dei segni, che si danno a vedere, piuttosto che al cuore, spetta forse al procedimento in altri Juoghi di quella cagione medesima locale, che infestò il cuore da principio, o che almeno si propagò dal cuore in altre parti, o per una disposizione precedente in queste fu prontissima a passare per ogni più lieve eccitamento da uno stato latente ad uno stato manifesto: in ogni modo può essere pericolosamente il cuore infermo, ne però sempre, e necessariamente li poteri ordinarii dei nostri organi partecipano ai mali, che in lui sono occorsi. Il ventricolo sinistro era cresciuto ,, instar uteri ,, allogando nella sua cavità un polipo di quasi due libbre, e non pertanto il soggetto di questa grandissima infermità si portava conversando, e camminando ,, veluti sanus, (1): il cuore per il suo dilatamento appena pareva capire nel torace, e l' orificio dell' aorta era smisuratamente dilatato, e chi aveva tanta enormità di male a cum satis bene valeret, et cum

(1) Vesal. De Hum. corp. Fabr. Lib. I. cap. V.

quibusdam Gc. obambulans non serio, sed familiariter colloqueretur , (1) essendo subitamente caduto morto, fu pensato, che morisse di subita rottura di vasi nel cervello: altri aveva il cuore allo scoperto. intanto che vi fosse, chi toccasse colla mano , citra ullam offensam cor se se vibrans, ventriculosque ejus pulsantes ,, (2): altri con vastissimo aneurisma preceduto da soli palpiti universali e senso di calore interno, restò subitamente morto "dum pila (2) palmaria luderet ,; : chi ebbe il ventricolo destro trapassato da un colpo di spada, dopo una sincope fortissima sopravvenuta da principio, e che presto si dileguò, era, fuori della ferita, tornato simile, a chi è sano, quando ne fu morto dopo nove giorni: in altri il cuore ampiamente ferito pare, che potesse risanarsi perfettamente: chi aveva degli cssi nel cuore non ebbe indizio mai di cuore, che fosse infermo: e queste cose, e tante altre simili a noi riferite da quei Scrittori, che per consentimento universale sono li principali autori di ogni nostro sapere, e da noi altrove (4) raccolte e sparse nel corso di questi nostri libri, mi sembrano bastare al comprovamento indubitato della mia tesi .

-3. E fu certo di somma verità il detto di quell' antico Scrittore del libro "de Flatibur, noverato fra

gli

<sup>(1)</sup> Andr, Laur, Hist. Anat. Lib. IX. quast. XVIII.

<sup>(2)</sup> Harv. Exercit. Lil. de sangaine et. (3) Parmus ap. Lancis. de Aneur. prop.

<sup>(3)</sup> Parmus ap. Lancis. de Aneur. prop. (4) Lib. II. P. I. Prefaz.

<sup>(4) 4.0. 2.1 (1 1. 616.82.</sup> 

gli Ippocratici, che nel giudizio di alcuni mali ,, opinio magis, quam Ars judicat,; , quantunque, come egli prosiegue, , peritia multum imperitiam antecedat .. , cioè a dire, che nella oscurità grandissima delle cose, quantunque l' Arte non prometta sicurezza alcuna, sia non pertanto proprio del Medico eccellente mirare in lontan nza quella immagine di vero, che il Medico volgare appena avrebbe pensato: e tale erà il sermone di Ipp, Albertini, il quale educato, quant' altri mai, allo studio di questi mali, e che tanti ne aveva visti, mentre gli infermi vivevano, e colla dis. sezione dei loro corpi, confessava nondimeno apertamente, che vecchio ancora non era giunto a potere argomentare con certezza negli infermi il luogo, e la natura di quelle offese cardiache già tante volte prima da lui minutamente contemplate nei viventi, e nei cadaveri. Dal quale veritiero e schietto confessamento, che ad imitazione di sì grande Maestro qui da me si rinnuova, cominciando io a descrivere li segni dei parziali, e generali dilatamenti di tutco il cuore seguiterò a dire, quanto l' accrescimento della mole dell' orecchierra destra mi sia stato veduto frequentemente nel taglio dei cadaveri. per qualunque malattia fossero periti; osservazione già fatta da Vesalio, e da noi altrove (1) rammentata; Vesalio vi dice chiaramente, che il diametro dell'orecchietta sinistra è anche minore della merà dell'

(r) Lib. II. P. I. Pref. art. VII.

Prince Une

dell' orecchietta destra; ne dopo l' asserzione di così grande Maestro mi può essere negato di ripetere l' istessa cosa; quantunque non mi sembri, che gli Scrittori di Notomia in generale sieno portati a rammemorarla, intenti meglio a menzionare la capacità similmente maggiore del ventricolo polmonare paragonato anch' esso coll' aortico, alla quale osservazione del pari da me pienamente si sottoscrive. E questa disproporzione fra la tenuta del seno delle cave, e delle vene polmonari mi è paruta assai maggiore di quella, che si potesse attribuire ai soli cangiamenti accaduti dopo la morte, o nella sua vicinanza, per l' adunamento che allora si fa del sangue in maggior copia nell' orecchietta anteriore, avendo io tante volte veduti gli stessi dilatamenti nelle cavità anteriori, ancora dove queste erano vuote, e perfettamente senza sangue: nel cadavere di L. Ferri giovane di 30 anni e di viscere sanissime, giudicato ultimamente in Bologna per incendio da lui commesso al taglio della testa, e appena 20 minuti dopo inciso da me in compagnia dell'assistente diligentissimo della mia Scuola Sig. Dott. Spedalieri, le proporzioni descritte da Vesalio si trovarono verissime; rimaneva ancora intatta la contrattibità viva dell' orecchietta destra ad ogni lievissima impressione, al contrario della sinistra, la quale appena più corrispondeva a qualunque più forte stimolo, meccanico o chimico le fosse applicato. La quale generalità di così grande augumento di mole, certamente da me

contemplata nei cadaveri di tanti soggetti, dove non si dubitò mai, mentre essi vivevano, di cuore offeso, e che sembra tutta propria della orecchietta senza estendersi al sottoposto ventricolo, maggiore anch' esso bensì in generale; del suo compagno, ma con proporzioni assai meno dissimili, il yasto numero, io ripeto, di queste osservazioni mi indusse più volte a dubitare, se non forse questo dilatamento fosse un ordinaria conseguenza della vita, e forse ancora secondo le differenti nature dei corpi, non divanisse una condizione sovente contemplabile; sotto la quale l' esito di alcune malattie tra loro similissime per il maggior numero possibile di combinazioni fosse non pertanto in molti casi differentissimo, e alcuni perdessero la vita, dove pure alcuni altri giungevano a salvamento; quasi quell' orecchietta così successivamente e nascostamente dilarara, bastando prima negli ordinarii movimenti della vita , non vi bastasse più nei casi di malattia : e quindi molta parte di infermi, quantunque prima.oppressi di altro niale morisse nondimeno di quest' ultima cagione o delle sue conseguenze, più che della infermità, della quale da principio era stata assalita. Ed è certo, e da noi fu detto ancora un altra volta, la cagione del morire in alcuni mali sommamente astrusa da conoscersi : con tutto ciò questa mia congettura facilissima da combattersi e che però ad altro forse non vale, che ad esaurire anch' essa, come assai molte altre, il numero degli errori possibili, che bisogna vuotare dal principio al fine prima di giugnere allo scuoprimento del vero, questo mio dubbio per me si abbandona intieramente a più aani giudizii.

4. Bensì dopo di aver esposto, come questi dilatamenti, e ben sovente maggiori degli accennati da Vesalio, si nascondono in tanti soggetti salva l'apparente integrità di tutte le funzioni della vira, mi arrenderò più difficilmente al parere di quei Medici, che fidarono la diagnosi della dilatanza delle cavità destre, quasi a segno indubitato, alla pulsazione manifesta delle vene jugulari, forse antichissimamente già veduta, e menzionata da Galeno (1) nei gravissimi dolori di capo. E fu in questa sentenza tra gli altri il Lancisi, che solo mi basterà di nominare, e molti esempii furono sovente ripetuti nelle nostre Scuole, dai quali sempre si confermasse maggiormente l'opinione del celebre Italiano : vi fu ancora, chi al battito di quelle vene unisse il battere delle vene del braccio, della qual cosa, ommessa l' antica istoria narrata da Hombergio (2), nuovo e memorabile esempio ci recò il Zuliani (3) nella malattia del Conte Calini, intanto che per la vivacità dei movimenti di quelle vene, che appena si potevano distinguere dalle arterie , ", Chirurgus venam secaturus confunderetur , metueretque , : e niente in fat-

(1) In I Prorch. Hipp. Comm. 3. n. 9. (2) Mem. de l' Acad. des Sc. ann. 2704. (3) Op. cit. pag. 31. art. XXX it.

ot

to vi poteva essere di più insigne del dilatamento veduto nell' orecchietta destra di quel cadavere. In G. B. Uccelli, altro caso (1) narrato dal Clinico di Brescia ,, partes colli laterales illi sensibiliter pulsabant .: l' orecchietta destra nondimeno fu vista, come sembra, nel suo stato naturale nintegra mele .. ; il solo ventricolo destro (2) ,, unice dilata. tus aliquantulum apparebat',,; e certo ancora in altri casi, dove l' orecchietta, che si dice, giusta l' espressione del Morgagni "prohibente (3) crusta Interna sive cartilaginea sive ossea, ipsaque huius aut parietum reliquorum duritie contrahere se non poterat, sed rigida et inflexilis in perpetua dilatatione permanebat ,, , in questi casi, io ripeto, il retrocedimento del sangue per la cava superiore sembra unicamente dovuto alla sua copia penetrata nel ventricolo destro maggiore di quella, che poteva riceversi dall' arteria polmonare; d'onde, posto singolarmente qualche vizio nell' orificio ventricolo-auricolare corrispondente, l' istessa contrazione del ventricolo, che trasmette il sangue nel polmone, nè rimandasse nuovamente qualche porzione per l'orecchietta, dalla quale un istante prima era disceso: e però il sangue ritornando un altra volta nelle jugulari e incontrandosi in quello. che oppostamente al cuore si incammina, subito le distendesse, e istantaneamente colla successiva dila-

<sup>(1)</sup> Observ. III. art. LXIX. (2) art. LXXV

<sup>(3)</sup> Epist. An. M. XVIII. art. 12.

tazione dell' orecchietta e del ventricolo ricadendo una seconda volta nel cuore le rendesse vizze e sgonfiate. Qualunque nondimeno comparisca la convenevolezza di questo ragionamento, il quale può similmente esser fatto dei soli vasti dilatamenti della orecchietta, non a quella uniforme costanza di osservazioni in suo favore, per riporvi intiera la nostra fiducia: chi aveva tutti li sintomi di angina di petto nessuno eccettuato, e dove io aveva immaginato qualche ossificazione nel cuore o nelle sue vicinanze, morto in questi giorni medesimi, diede a vedere nel suo cadavere la orecchietta destra 'prodigiosamente grande e quasi uguale al restante della mole del cuore, che per altro era piuttosto piccolo; in luogo delle ossificazioni da me credute si trovò la sola aorta del suo calibro ordinario sparsa nella sua superficie interna di alcune asprezze alquanto consistenti, e che forse erano il principio di piccole squamme ossose; ne in quell' infermo stato nella Sala Clinica assai lungamente e da me e dal mio egregio allievo Sig. Dott. Antoniani Reggiano visitato con molta diligenza, vi fu mai nel collo gonfiezza di vasi o battito di alcuna sorte; e bene tanto maggiormente in questo caso il sangue doveva retrogradare per le cave per la durezza, e distruzione quasi universale di tessuto, in cui si trovò essere tutto il suo polmone: nel vastissimo cardiogmo di L. Tozzi Bolognese di 36 anni, portatore di vino, il quale tredici mesi avanti la sua mormorte cadde a caso rovesciato in terra portando sulle spalle piena la sua solita soma, trasportato il suo cadavere nella Scuola Clinica, l' orecchietta destra era così larga, quanto potesse esservi comodamente nascosto dentro il pugno della mano, la valvula tricuspidale era immensamente distratta, e li suoi fili tendinosi distrutti per la maggior parte, intanto che le camtà destre non facessero quasi, che una sola cavità; la cava discendente, e le jugulari di proporzionevole grandezza; dappertutto la carne del cuore era prodigiosamente cresciuta; dilatate ancora più dell' ordinario le cavità posteriori, quantunque senza paragone minori delle destre, dilatata l' arteria polmonare, e con pareti assai robuste, dilatatissimi i vasi coronarii, e li venosi convertiti in vaste varici , l'orificio aortico assai largo, quantunque alquanto ruposo e duro nell' orlo delle sue valvule, e l' aorta molto robusta, e che superava almeno due volte il suo calibro solito, il quale seguitava uniformemente, restringendosi appena per tutto il suo corso fino alla sua divisione nel ventre, e la sua superficie interna tutta coperta di grosse e nere pustole formate di quella sostanza farinosa, che in altro luego si descrisse, coll' azigos così ampia, quanto non sucle essere la cava: in questo soggetto morto dopo replicati insulti d' asma, che da principio comparvero ogni due mesi, poscia con intervalli più brevi ancora di soli 10 giorni, recando infine qualche disposizione alla sincope, e negli ultimi giorni dolore intenso nel sinistro lato del torace, impossibile giacitura in letto, fuochè stando col tronco eretto, cefalalgia, febbre, e rossore alla faccia, il collo fu visto notevolmente gonfio e disteso d' aria (fenomeno già da me più volte notato nei cardiaci, e singolarmente in quel Luganese (1), che aveva l'interno del pericardio trasformato a guisa d' un alveario, e del qual fenomeno io non saprei sendere veruna plausibile ragione ), il battere delle carotidi era insienie violentissimo; e non per tanto dal suo egregio Medico Sig. Dott. Gajani da me pregato di vedere quell' infernio soventemente, nulla vi fu osservato disforme dal solito nel corso delle iugulari, delle quali ancora esternamente compariva l'enormità della grandezza. Infine in tanti altri infermi di questa sorte, quanti sono stati sotto la mia cura , talvolta bensì vi furono le sembianze della arteriosità delle vene ma esaminate con diligenza, fuori di un solo caso , per me non vi fu altro esempio per confermare ciò, che altri videro.

5. E bene, allorchè Lancisio da questo segno, che non sembra, che altri avesse nominato prima di lui, scrisse di aver molte volte contro il parere di altri Medici saputo predire i dilatamenti del cuore anteriore, fu egli sollecito nell'apporvi alcune condizioni, le quali mi parvero poscia dimenticate da quelli, che intesero in favore o contro, di quanto egli seris-

scrisse. Non vi parlò egli in generale del solo battimento di queste vene, ma volle, che questo fosse continuo , etiam , dum ager decumbit , (1) con palpito e battere perenne, ed angosciamento di cuore: oltre di che, altra cosa parmi il dire, che questo segnale, quando esiste, faccia pruova di cavità destre dilatate, e che queste dilatate continuamente si appresenti il fenomeno, del quale si parla. Osservò eziandio il Morgagni, e mostrò di essere persuaso, che, ovunque le vene del collo sembrassero partecipare di questa prerogativa delle arterie, il farne retto giudizio, come si conveniva, non fosse opera di tutti, o sia, perchè la gonfiezza delle jugulari sotto le forti ispirazioni, ed il subito loro votarsi, come sovente avviene, dà a vedere una qualche similitudine col battere, che ora si disse, e non è però certamente la cosa medesima; ossia perchè l' intensione del battere delle carotidi, distendendo e movendo nel tempo istesso tutte le parti del collo, vi può essere il dubbio di attribuire a battito venoso ciò, che si deve unicamente alla vivacità delle pulsazioni arteriose; e questa a me più d' una volta sarebbe stata facile occasione di inganno, quando a riconoscere il successivo innalzarsi ed abbassarsi delle jugulari ad esse prestato dal moto delle arterie non fossi ricorso all'artificio già praticato da Morand, di comprimere col dito la vena osservando, se nel

<sup>(1)</sup> De Motu Cord, et Aneur. Lib. II. Prop. LVII.

nel tratto inferiore alla compressione la vena si perdeva restando essa tanto più tumefatta superiormente : come infatro la cosa mi successe. E quanto al battere delle vene fino oltre la piegatura del cubito. notato da Hombergio, Zuliani ec, questo a me non accadde mai poterlo verificare; il qual fenomeno . quando si voglia far dipendere dalla retrogradazione del sangue venoso contro il suo corso, rispinto di nuovo dalla orecchierra e dal ventricolo destro fino a quasi tutta la lunghezza degli arti superiori, come in questi casi, e con quali ordinamenti la circolazione possa procedere, o per la povertà del mio intendimento, o per altro modo io non so concepirlo. Non dubiterò già della pulsazione delle cave in vicinanza del cuore ancora in istato di sanità, e meno della presenza, che tanti Anatomici anno asserita, delle fibre musculari nel fine di amendue quei tronchi venosi : ma che il sangue retroceda per le vene per così lungo spazio fino a non potersi distinguere nella piegatura del cubito la vena dall' arteria per la uniformità dei battiti dell' una e dell' altra, come nei casi riferiti da Hombergio e da Zuliani, non vorrò io negarlo, tanto mi è pregiata l'altrui fede, ma certo salva la continuanza della vita non lo intendo. Dico salvo il continuare a vivere: avvegna dio che fra le immaginazioni, che talvolta assaliscono gli uomini soverchiamente cupidi delle cose, che non sanno, nell' incidere pià volte i cadaveri di soggetti repentinamente morti,

senza che in nessuna parte mi compatisse mai offesa notabile o mutamento essenziale di visceri, forse eccettuata l'unica precchietra destra questa sola cosa in molti esempii ricercando attentamente di veduto, dei piccoli spandimenti di sangue in più luoghi dei ressuti cellulosi del ventre e nel mesenterio singolarmente, e negli omenti e nel fondo dello stomaco , e continuamente la cava ventrale , e la porta gooffate di moleo sangue : ora per servirmi della espressione , che fu già di Lancisi , e dopo del Mornagni accaderebbe mai peracaso, che similmente all' curipo , che tante voltes di giorno e di notte dissero gli antichi Geografi agitarsi colle suci onde in direzioni contratte opposte le une alle altre, supposto eziandio il dilatamento delle cavità destre , e qualche ostacolo nel polmone che vietasse alla sua arteria o tutto o nella maggior parte il sangue, che le viene comunicato dal ventricolo anteriore, sarebbe forse possibile, lo dico, che questo sangue fosse di nuovo rimandato dalle cavità destre per le vene, e in questo tanto tramutamento d'ufficii, e di cuore, e di vasi, in questa vera immagine dell' euripo la vita, come sembra necessario, che fosse, rimanesse estinta? Ma forse ancora il battere, che venne giudicato, delle vene del braccio, non fu vera pulsazione, ma tremito, o sola palpitazione, come non è certamente nuovo, che talvolta abbia assalito massime nei cardiaci, e in quelli ancora, che non lo sono, le arterie e le vene tut-Part. II.

te in un tempo medetimo, ed assai Medici ne fecero memoria, ed do stesso ò potuto vederlo, ne questo palpitare mi sembra cost unicamente dipendere dalla impulsione del cuore sul sangue arterioso, che nelle vene anotra li palpiti non si facciano manifesti rimanendo intatta la progressione del sangue nei loro canali dalle estremità verso il cuore.

6. Inclinava Ipp. Albertini a mirare i polsi, che fossero espansi, e senza intermettimento .. maeni neque intermittentes ... come segnali di offese del cuos destro, ossia di vizii varicosi, attribuendo egli con preferenza il nome di ancurismi ai dilatamenti delle cavità sinistre e dell' aorta : e similmente seguitando il parere di R. Lovver opinava, che le malattie del genere delle varici in prima nominate soggiacessero più frequentemente di quelle del cuor sinistro ad ogni sorte di sembianze lipotimiche e sincopali, singolarmente ad abituali e grandissime perdite delle forze musculari . Nella quale ultima opinione mi anno confermato molti simili casi da me veduti, confessando nondimeno, che in molte altre insigni dilatazioni della cava inferiore, e delle cavità destre nessun deliquio o sincope si era in conto alcuno manifestata: altre volte ancora, essendo precorsi questi segni, troval che il dilatamento più grande occupava le cavità sinistre : li casi per altro, nei quali questi improvvisi o costanti smarrimenti di forze mancano più frequentemente, appartengono senza dubbio alle offese delle cavità sinistre piuttosto, che a quelle delle cavità anteriori. Non dirò la cesa medesima della espansione, e non intermittena a dei polsi per la incredibile irregolarità ed incostanza di-questo segno; in chi aveva tutti li segni degli anginosi di petto, e si vide avere così ingrandita la sola orecchietta destra, e poco sopra fu ramemorato, li polsi erano da per tutto debolissimi ed oscuri, e quelli del carpo sinistro frequentissimamente intermittenti; al contratio nel portatore di vimo ultimamente descritto, li polsi erano vibrati celerissimi e frequentissimi, come quelli, che battevano 138 volte in un minuto primo; la pulsazione del caore era violentissima ed estresa alla parte destra al la dello sterno.

n. E come dei polsi rinnoverò le istesse dubbiezze sulle diagnosi fondate fiella natura dei battiti, del cuore, ora accompagnati da vibrazioni intense, ed ota da mavimenti languidi ed occuri; su i quali ultimi il Clinico Bolognese, ed altri dopo di lui intesero a giudicare dell' ancurisma o della varice cardiaca secondo la distinzione teste riferita: per la qual cosa dalle battute vibrate e forti e durevoli non si pensava, che a dilatamenti dell' orecchietta o del ventricolo posteriore e dell' aorta, o di tutta la mole del cuore, al contrario dei dilatamenti delle cavità anteriori, e delle cave, e delle arterie polimonari, alle quali venivano timate di cetto indizio i palp ti appena sensibili, e confusi dell' organo centrale di questi movimenti. Cerro, non puo negatti, che in

b b 2 mol-

molti esempi di vasti ancurismi dell' aorta e del cupr sinistro, e di tutto il cuore, l' impeto cardiaco non recasse persino la distrozione in parte delle vertebre sottoposte, o delle coste, che vi stanno di sopra, ne vi bisognava decisione di Medico, onde riconoscere in quei casi le parti offese, e l'offendimento di qual narura si fosse : ma, che la misura e la forza differente del euore che batte sia indizio solo bastante della cavità. o ancora semplicemente di cuore, che sia dilatato, vi-sarà fotse tra i Medici, chi potrà fortunatamente averlo argomentato, io no, che la istoria delle palpitazioni già diffusamente trattata nella I parte di questo libro mi lontanerà continuamente dalla filucia, che di queste e di altre simili osservazioni, prese in particolare, raccomando la pubblica fama Quella onesta e pia vergine di 44 anni ricordata da Morgagni (1), che da principio si doleva intorno alle palpebre e negli occhi, e di alcuni, palpiri brevi e ricorrenti di cuore, li quali poscia divennero continui e fortissimi, chiamati infine i Medici al suo letto disse loro, che la sede principale della sua malattia era nell' epigastrio : e quelli allora, tra i quah il Morgagni n manum knic n epigastrio n imposuimas, pt durum queddam et grande corput magno impetu vibrari et manum ferire percipimus :, ingentem dixisses a. neurismatic subesse sumorem sidentidem pulsationes ingeminanten , vacupanten autem non modicam in medie partem, et suprema et proxima ventris regionem ; nec de liter aliis visum est n: ma non parve già in questa guisa all' insigne Anatomico, il quale argomentando il suo dotto parere dal complesso di tutte le circostanze proprie di quella inferma, e singolarmente dalle cagioni della malattia, fra le quali era la più evidente l' intermettimento già per più mesi de i ripurghi della matrice ; quantunque ,, facilius erat dicere, quid non esse, quam quid esse videretur,, con turro ciò sentì inclinarsi a congetturare, che quel tumore cost grande, e che batteva con tanta veemen-22 altro non fosse in fuori di una affezione vaporosa ed isterica; e fu conchiuso di cavarle sangue, ,, quo facto, ita agra melius se habere capit, ut postridie nulla amplius superesset palpitatio ,; : altrove in questi libri ò narrato ingenuamente l' errore gravissimo da me commesso per una simile diagnosi, ad imitazione dei Medici compagni del Morgagni nel suo consulto. L'impete, la forza dei battimenti, delle palpitazioni, io lo ripeto, quando si contemplino a parte, possono in molti casi non servire, che ad equivocamenti gravissimi e molestissimi al bisogno dei malati, ed all' onore dei Medici ; vi fu ancora, dove le pulsazioni e le apparenze aneurismatiche rispondevano ad un luogo, e l' aneurisma e il dilatamento cardiaco era in un altro. Similmente la piccolezza la debolezza dei movimenti del cuore, quantunque accompagnata da frequenti sincopi ad ogni piccolo movimento, da ancliti ed oppressione continua dei preb b 2

cordii, nascosero talvolta tutt' altro vizio di cuore. che dilatamenti o varici: e tale era lo stato dell' inferma notomizzata da Lower (1): aperta la cavità del petto si trovò, che il pericardio era tutto attaccato al cuore: ne vi è detta una sola parola di altra sorte di offesa, che vi fosse veduta. Anche Ipp. Albertini , quantunque inteso ad argomentare l' indole del vizio cardiaco dal battere del cuore e dei polsi confessò l' esito infelice di una sua diagnosi, e si cangiò in malattia di pericardio il predetto da lui dilatamento cardiaco varicoso: soggiunse nondimeno, che dalla sola osservazione, come il cuore si movesse, non solamente si poteva comprendere l' ordinamento, se fosse naturale o no, de suoi moti, ma inoltre , ,, num praterea , quod ibi inordinate movetur, id in propria cordis sede, an vicinia situm sit: pracipue vero, num corpus, quod pulsat, suam diametrum, et amplitudinem naturalem superet (2), an secus, e seguita a dire, che essendo pure impresa difficile distinguere il cuore accrescinto di mole dal dilatamento di qualche tronco arterioso, nelle sue vicinanze, con tutto ciò egli vi era talvolta riuscito, siccome ancora nel predire l' esistenza di un doppio aneurisma , e la dilatazione infine, se fosse aneurismatica o varicosa; , casu vero an industria id prastiterim, minime disputabo ". La quale modestia di un tant' uomo ,

<sup>(1)</sup> De Corde ,, Cordi: mesa: ,, cap. It. 3, (2) Animadv. sup. quibusd. diffic. respir. vit. ec. Inst. Bon. Opusc. Vol. I.

mo, mentre aggiunge nuovo peso alla verità delle cose, ch' egli scrive, non accresce meno la mia confusione per la incredibile dubbiezza, che sola per me si è raccolta dall' esame diligentissimo di tutti questi segni parziali istituito sopra moltissimi esempii, che la mia pratica mi à somministrato. Dopo 20 anni almeno, che sono stato sollecito di conoscere con particolare studio la natura di questi mali, ele ò da per tutto ricercati con estrema curiosità, il solo esame dei movimenti nel cuore appena mi à condotto a presagire qualche volta li versamenti acquosi nel pericardio: nel restante guidato dalla esperienza non aveci osato giammai di fondare su questa sorte di segni verun altra mia predizione.

8. Una osservazione di Fabr. d' Hilden c'ede motivo a Senac (t) di sospetrare, che la cancrena delle estremità fosse in alcuni casi argomento, e conseguenza di grandi offese degli organi centrali della circolazione; e ancora in questi ultimi tempi il dubbio di Senac nato nella guisa, che si dice, non dispiacque al chiarissimo successore di quel sommo Anatomico, il Sig. Corvisart, citando alcuni recenti fatti del Sig. Gitaud inteso a cercare similmente nei vizii del cuore la cagione di alcuni forti, ed irrimediabili dolori negli arti, che la sola amputazione può risanare. Io non conosco le circostanze di questi facti particolari della pratica del Sig. Gitaud: ma quanto del sig. Gitaud: ma

<sup>(1)</sup> Livr. IV. ch. IX.

to alla osservazione di Fabrizio, che è l' ottantesima nona della Cent. Il , (1) mi è di maraviglia . come su di quella Senac, ed altri prima e dopo di lui abbiano potuto argomentare il dubbio, che essi ebbero. Il soggetto della osservazione era una donna malaticcia fino dalla sua prima erà .. in inventute et antequam nupserat, debilis pallida, et palpitationibus cordis obnoxia,, ; e questa finalmente dopo quattro anni di continue angoscie di vita e tormini-di ventre, consumazione, e diseccamento della persona "sceleti instar ,, con dolor di testa, di stomaco . rosse , respirazione difficile , assidui palpiti , perdita insigne di forze, quantunque in tanta estremirà di cose partorisse un fanciullo vegeto, che soprayviveva ancora quattro anni dopo, quando Fabrizio scrisse l' istoria del suo male, mostrò nel suo cadavere, non si dice in qual età morisse, grande copia d'acque nel ventre, il mesenterio pieno di steatomi, il pancreas cresciuto di mole, e scirroso, il fegato duro e pallido ,, ac si elixatum fuisset ... il polmone destro guasto tutto e marcioso, e pieno l'altro di piccoli scirri e calcoli, il cuore estenuato e piccolo, e finalmente l'arteria polmonare dilatata straordinariamente : e dico io di non intendere , come in tanto guastamento della maggior parte delle viscere di questa infelice, essendole sopravvenuta in-

(s) Edin. Francf. Fol. 1646. Il Sig. Corvisant cità l'osserv. Lix, forse per errore d' impressione.

fine una perfetta immobilità e stupore della mano sinistra, la quale si sfacellò tutta a poco a poco , e pose il Cerusico nella necessità di amputare il braccio sopra la piegatura del cubito, comparsa di nuovo dopo l'undecima una cancrena peggiore e più estesa della quale mort, dissi jo di non intendere . come in mezzo a tanti mali il corrompimento di quell' arro fosse attribuito al solo dilatamento dell' arteria polmonare. Il Sig. Corvisare soggiunse di non comprendere la correspondenza fra la polmonare aneurismatica. ed una cancrena del braccio sinistro, quando in vizit tanto maggiori dell'aorta appena si narra essersi veduto qualch' altro simile esempio: ma quest' ultima suca cessione di malattia è appunto quella, che si può estendere ad un numero maggiore di casi , sopra tutto di cancrene prodotte da cause interne, e quanto alla prima, quello, che importa maggiormente, è di considerare non all'arteria dilatata, ma bensì alla cagione, per la quale il diametro dell' arteria anch'esso fu cangiato. Come per altro con l' offesa dei tronchi sanguigni si unisse la perdita totale di senso e di moto degli arti inferiori, fino alla compiuta mortificazione dei piedi, e delle gambe, questo era stato assai meglio provato dall'istesso Fabrizio nel suo trattato della Cancrena e dello Sfacello, (1) dove egli descrisse il caso di un uomo di buona anparenza di salute, e nel vigore de suoi anni, al quale senza veruna precedente malattia, e senza veruna sensibile cagione si corruppero li piedi, e le gambe, le quali parti sele fra tutte le altre del suo corpo prima erano molestate da certo senso di freddo insoffribile, e quasi di stupidità: e mort egli in breve di quella cancrena, e inciso il cadavere apparve un vasto tumore scirroso appoggiato sul luogo delle divisioni dell' aorta, e della cava, a talchè appena per qualche porzione il sangue potesse andare e tornare per le diramazioni illiache. Fabrizio scrive di aver veduto molti altri simili avvenimenti, che egli ,, brevitati studens ,, cessa di raccontare : non soggiunse una sola parola del cangiamento di calibro di quei vasi o sopra o sotto il tumore; e forse vi fu, o potè ancora non esservi, come nell'esempio dello Spagnuolo da me più sopra (1) narrato, dove peraltro nel corso lungo della malattia non vi fu mai cosa osservabile nelle estremità inferiori del corpo.

9. Ma per ritornare senz' altro alle affezioni del cuore, ed agli aneurismi, come cagioni di terribili canerene degli arti, assai meglio e più chiaramente del celebre Cerusico poco fa nominato, e forse too anni prima di lui Vesalio non aveva lasciato più luogo a dubitarne dopo le testimonianze di questo fatto da lui replicate nel suo Esame delle ostervazioni di Falloppio. Ed ivi le parole di quel sommo Anatomico e Medico, siccome altrove (2) si notò, mostra-

no

<sup>(1)</sup> Cap. II. art. 5. (2) Lib. II. P. I. Pref. art. VII.

no ad evidenza, che questi esempii gli fossero stati veduti assai più, che una sola volta o due giusta le particolari narrative, che ne' suoi scritti si ricordano, misi-illi agrotantes , così egli scrive , ad memoriam tibi vocandi sint , qui in sinistro cordis ventriculo miram glandulosæ carnis molem, aliosque quosdam affectus diu gesserunt , et ex crurum , alterius que alicujus partis gangrana etc. mortui sunt , prinsquam de aliaus tristi in corde sensu, doloreque conquererentur etc. ;, lo non so, qual altro Medico dopo di Vesalio e prima di Lancisio riportasse altre istorie dell' istessa natura, ma ben è degna di ricordamento quella, che fu soggiunta dall' Archiatro Romano, il quale per altro ommessa da lui similmente ogni memoria di Vesalio, ricorre alla sola osservazione di Fabrizio, onde argementare la possibilità, che il caso della cancrena da lui prima esposto fosse collegato col vasto dilatamento delia vena cava, e dell' orecchietta, e del ventricolo destro poscia da' lui veduto nella sezione del cadavere. E' questa la narrazione della malattia del Canonico Palaggi (1), del quale intendendo quel celebre Italiano a raccontare, quanta fosse la grandezza del suo coraggio, e la sua imperterrita costanza " forsitan citra exemplum " vi dice, che essendosi improvvisamente putrefatta la mano destra di quell' infermo, e diletandosi la cancrena verso l' omero, ubbidì l' infermo con maravigliosa

<sup>(1)</sup> De Motu Cord. et aneur. Lib. II. Propost Lill.

alacrità al consiglio del Cerus co, dal quale il braccio gli venne amputato, ,, ut plus doloris a nobis. quam ab agre sensum fuisse palam diceretur .; alla quale amputazione contro quello, che suole accadere nelle cancrene che nascono per simili cagioni l'infermo sopravvisse ancora 26 mesi . Più sopra (1) citai le istorie, che circa questo proponimento il cel. Sig. Monteggia mi aveva gentilmente comunicate; e più sotto (2) la cancrena della gamba sinistra preceduta da fierissimi dolori intorno al ginocchio in quel cappellaro, che aveva tutto il cuore di tanta mole . Quel mio caro ed affezionatissimo amico, del quale io narrai in altra parte (3) la spaventosa sincope, e che da me si teneva per cardiaco per le ragioni, che allora si dissero, quantunque mancasse di mo'ti di quei segni, dai quali comunemente questi infermi sogliono mostrarsi, dopo essere state più volte assalito da fierissimi dolori e da ulcere croniche e serpiginose nella gamba sinistra, la quale nondimeno si era guarita, ed altra volta da risipola flemmonosa nel ginocchio, ed in tutto quell' arto, sono pochi mesi, preso da gagliarda febbre con successivo dolore, e rossore di quella gamba istessa, nella terza giornata infermò subitamente di vasta cancrena, che rapidamente, e profondamente si diffuse dal ginocchio fino al piede, e con infinito mio cordoglio lo trasse GO-

<sup>(</sup>t) Cap. XIII. art. tg. (s) Cap. XVI. art. 9.

<sup>(3)</sup> Lib. If. P. I. Cop. VI. art. 3.

dopo due settimane al sepolero t e tale sovente io aveva argomentato, che sarebbe il suo fine i per la qual cosa al primo comparire dei lividori cancrenosi nella gamba disperai senza rimedio della sua carissima vita. La Maria Zucchi Bolognese, rivenditrice, d' ctà vicino ai so anni, di forme rachitiche manifeste, repentinamente cadde apolettica; opportunamente soccorsa dal Sig. Dott. Gajani pote ricuperare in bothe ore l'uso dei sensi restando per altro paralitica sutta nel sinistro lato: e le doleva fortemente il capo, tossiva continuamente, era tormentata da fierissimi dolori lungo la spina e pochi giorni appena, da che giaceva in letto, cominciò a farsi livida con qualche segno di cancrega sul dorso : in questo stato verso l' ottava giornata -fu trasportata nella Sala Clinica; veduta la struttura del suo torace, e considerati li gagliardi patemi da lei più volte sofferti e congiuntamente ad alcune precipitose cadute, nelle quali ella aveva spesso percosso fortemente il torace, inclinal a pensare, che la sua apoplessia, come tant' altre, fosse congiunta con insigni offese cardiache: e quanto all'acutezza de' suoi dolori nella spina, ed alla acerbità e continuanza della tosse mi parve, poter sospettare di qualche notevole vizio lungo l' aorta , come della diagnosi di questi mali più sopra (1) si è parlato; insieme le tendenze cancrenose, che si presto si erano manifestate, du-

(r) Cap. 11.

bitai, che spettassero a quelle, che ora si discorrono. Il nostro medicare fu conforme alla diagnosi a che si era istituita; ma poiche si aggiunse alle altre sue molestie la paralisi degli sfinteri dell' intetestino retto, e della vescica, dopo alquante settimane, che questa inferma dimorò nell' Ospizio, dilatandosi ogni giorno di più le sue piaghe, venne trasferita nel vicino Spedale degli incurabili di S. Orsola, ove seguitò a vivere miseramente ancora più di un mese. Poiche fu morta, curioso della veracità della mia diagnosi, trasportato il suo cadavere, come si era da me fatta istanza, nella Sala Anatomica per uso della Clinica, presenti li miei alunni, fra i quali l' egregio Medico Chirurgo Sig. Dott. Barilli, alla cui diligenza l' inferma era stata commessa, quando soggiornava nell' Ospizio, si venne incontanente alla incisione: notata di nuovo la perversa forma del torace, e questo aperto usch qualche poco d' acqua raccolta nei sacchi delle pleure; il polmone era pallido, e ristretto dalla mole del cuore assai voluminoso; il pericardio non sembrava alterato, ne vi era più acqua di quella, che sopporti lo stato naturale; ma le dimensioni del cuore, così per le tenuta delle sue cavità, come per la grossezza delle sue pareti, erano assai cresciute; il calibro dell aorta in proporzione era ancora più grande non senza qualche forma di sacco aneurismatico nel suo arco, e seguitava almeno due volte maggiore del suo diametro ordinario discendendo nel ventre fino al . luoluogo della sua divisione; il suo colore dentro e fuo ri era simile al naturale; le pareti assai grosse e qua si della tenacità di un denso cuojo stirato, e sotto il taglio del coltello davano dello strepito; erano esse sparse nella tonaca loro esterna di molte piccole durezze della grossezza e della forma quasi di altrettanti pezzetti di una piccola fune; anche i margini delle valvule semilunari erano alquanto induriti e rugosi, quantunque l' orificio aprico fosse molto ampio: dilatata pure e indurita era l'arteria polmonare, la cavità del torace era piuttosto grande, e certamente una delle maggiori, che io abbia veduto nella incisione di simili corpi. Con tutto ciò ancora nel capo vi erano manifesti segni di locale infiammamento, che aveva dominato quel viscere; la sostanza del cervello tenerissima, e che si spapolava fra le mani: il destro ventricolo col talamo corrispondente del nervo ottico era tutto internamente ulcerato, e quasi distrutto, e pieno di un icore sottile e bianco; nel plesso coroide vi erano molte piccole idatidi ; nel ventricolo sinistro fuori della mollezza altra cosa non vi fu di considerabile. Ancora in questo esempio le vaste cancrene, che seguitarono sempre più a dilatarsi per tutto il dorso, e li fianchi di questa infelice, mi sembra, che fossero in relazione con li grandi vizii, che apparvero negli organi centrali della cireolazione.

10. Nel procedimento difficile e disuguale della circolazione per le ultime estremità dei vasi, così

pro-

proprio dei cardiaci, li quali-però canto soventemente, o furono dai primi tempi della vita, o diventarono poscia in diverso modo emorragici, cose da noi copiosamente esposte nel I di questi libri, in tanta quantità di piccoli vasi rossi intieramente perduta, e nella sproporzione dei diametri, e della grossezza delle pareti dei vasi, non senza offesa di molti filamenti nervosi, che seguitano il loro corso, e nel diffetto di tante anastomosi, e' nella difficile comunicazione fra tanta parte di estremità arteriose e venose, così per le proporzioni diffettuose di tess tura e di poteri fra l' un sistema e l' altro, come nella prontezza maggiore o minore, colla quale il cu re nelle sue cavità anteriori può ricevere il sangue a lui trasportato dalle cave, e dalle posteriori puo trasmetterlo pelle arterie, nei diversi cangiamenti di tessitura fatti a poco a poco dipendentemente da queste cagioni universali e locali in alcune parti a differenza di alcune altre giusta le disposizioni ingenite, e le varie abitudini di vivere dei varii corpi; nel complesso, io dico, di tutti gli offendimenti dei cardiaci potendosi scorgere le cagioni delle speciali loro proclività alle cancrene, o alla privazione dei poteri della vita in alcum luoghi, e massime nelle estremità del corpo, non sarà difficile similmente di ravvisare l' origine di tante gonficzze degli arti, di tante moleste sensazioni di freddo nelle estremità, di raffreddamenti interni, del ventre singolarmente, che più sopra (1) raft of energia

(1) Cap. IX. art. 4, 5, e altreve .

da noi si dissero, dei terpori, e impedimento a muoversi con stanchezze improvvise e sproporzionate all' esercizio, che questi infermi fanno dei loro muscoli, e di tanti reumi, che spesso molti anni ò veduto precedere la dichiarazione delle forme cardiache manifeste : ne forse mancò esempio di affezioni reumatiche ostinate e dolorose, le quali fossero dell' istessa origine, o certo, chi vi era soggetto, morì talvolta repentinamente con notabile sfiancamento delle cavità destre, e distrazione e quasi laceramen. to dell' orificio ventriculo-auricolare corrispondente: e tale fu l' infortunio in questi giorni medesimi di un soggetto notissimo di questa Città, per quanto mi venne riferito dal valente giovane Sig. Dott. Mondini. che incise il cadavere. Questi dolori negli arti, e singolarmente nei superiori, e nella sommità degli omeri, spettano in particolar modo alle forme anginose, che sopra furono descritte, e sono ancora comuni fuori delle malattie cardiache, agli epatici. ed a melti fra i pulmonici: quanto a questi ultimi forse potrebbe servire a generare quegli impedimenti all' azione muscolare, e quelle pene locali lo stato di pienezza , nel quale si mantiene quasi costantemente la cava superiore inabile a potersi votare nelle cavità anteriori del cuore, d' onde la via nei polmoni infiammati e tumefatti spesso non è senza fortissimi ostacoli; e quindi le gonfiezze del collo, e della faccia di questi infermi, e le disposizioni comatose, frenitiche ec; e quanto agli epatici, gonfiato Part. II.

similmente, ed innalzato il fegato e seco il diafragma, e però mancando al polmone lo spazion necessario ad espandersi, possono aver luogo le circostranze medesime, che sono state dette del polmone infiammato, ne le communicazioni dell'azigos colle vene assillari, già dimostrate da Falloppio, e altrove (1) da noi discorse basteranno à supplire al ritardo del votamento della cava superiore per gli ostacoli medesimi, che similmente si opporranno allo scaricarsi dell'azigos, che supplisce all' ufficio di tant' altre vene: atrò più sotto (2) di altre cagioni, per le qualui, mezzo a quella gonfiezza dei vasi del braccio, e dell'omero li cardiaci ivi addolotino in varie guise, e soprattutto nei loro movimenti.

at. La forma speciale delle offese del cuore, il suo dilatamento attivo o passivo, aneurismatico o varicoso, come si voglia; il suo mutamento parziale o generale, infine le degenerazioni del suo tessuto, quante finora abbiamo descritte, questi soggetti nobilissimi delle predizioni, e della gloria di tanti Clinici, e così celebrati, io debbo con mia confusione ripeterlo publicamente un altra volra, non giunsi ancora a tanto di poterli rinnovare nella mia pratica di medicare; appena a qualche rarissimo esempio di avveramento di taluno de' miei pronostici sepolti nella mia mente, quanti altri senza paragone maggiori di numero potrei contrapporre, nei

yua-

quali il mio rossore sarebbe stato estremo nel cospetto di tutta questa mia Scuola, se abituato già da gran tempo a contentarmi di predire il solo genere di malattia, l' organo offeso, e la speranza ed'il pericolo dell' esito; non avessi lasciato alli più santenti, e più fortunati, tanti altri minuti prevedimenti che forse meglio si addicono agli indovini, che ai Medici. Ne questa sarà tutta incertezza dell' Arte, e però non dispero, se a tanto può aggiugnere la buona volontà di imparare, che vivendo ancora, il tempo e le circostanze non mi negheranno qualche volt i di partec pare a frutti più maturi del mio studio; ma sino al presente non mi volse la fortuna più benigne speranze. Bensì di cuore, e di precordii informi in generale non puo da me lamentarsi il successo delle mie pubbliche predizioni confermate dal taglio dei cadaveri, quantunque in tanti esempli sembrasse locarsi in quei corpi tutt' altra forma di malattia. Ne già qui parlo dei dilatamenti presso che universali, come a me sono paruti in tanto numero di cadaveri, della orecchietta destra ma di altre gravi offese cardiache di tante, e così diverse nature, quante in quelle parti si vedono; e quì ricapirolando brevissimamente alcune cose già da me in questi libri copiosamente spiegate dirò subito il complesso qual sia, e l' artificio de' miei predicimenti .

a Forme asimmetriche, rachitiche, arti non corrispondenti al tronco, prava conformazione del torace. c c 2 b. Dib. Disposizioni cardiache di famiglia.

c. Abitudini perverse della cute, irregolarità de' suoi poteri, proclività alle affezioni catarrali.

d. Consuetudini emorragiche, abito emorragico.

sposizioni vaporose, flatulente, improvvisi turbamenti del sensorio comune, con sembianze vertiginose, sincopali, e senso quasi di vapori, che si sollevano al capo, palpiti di varia natura senza manifesta cagione.

Se in questi corpi, o affatto così disposti, o dove si riunisce la maggior parte delle forme, e delle tendenze organiche testè rammentate, si faccia luogo a replicati e durevoli conturbamenti dell' animo, a cadute precipitose, a colpi o percosse ricevute sul torace, ad azioni muscolari indebite, e sproporzionate, o sopravvenendo ad essi qualche grave malattia acuta o cronica dell' organo respiratorio, principalmente se quei corpi saranno stati infetti di lue, appena pochi anderanno esenti dall' una o dall' altra delle offese cardiache finora discorse: e si avrà tanto maggior fondamento di pensarlo, qualora questi soggetti sieno assaliti da improvvise e însolite stanchezze, da vacillamenti senza cagione, da gonfiezze edematose nelle estremità, con senso continuo di peso e di molestia sotto lo scrobicolo del cuore, lungo lo sterno, con dolori fugaci alle braccia , alla sommità delle spalle, alle gambe ed ai piedi in fine quando il loro aspetto acquisti quelle sem-

bian-

bianze, che sono proprie dei cardiaci, pallidore, e gonfiamento, e tinta fra l'azzurro e il violetto, soprattutto nei labbri, e nell'apice del naso, con tal' aria di fronce, e sogguardare degli occhi, come si può benissimo distinguere mirando questi volti, ma non descrivese colle parole.

12. Ma questi segni, dei quali continuamente senza mio pentimento soglio usare all' uopo di tante diagnosi di mali cardiaci, o velati dalle apparenze di altre infermità totalmente diverse o che pure contristando con infinite miserie ed interne pene la vita degli infermi fino a renderla ad essi intollerabile, non pertanto non si danno a vedere ai Medicia ed agli astanti con altro corredo, e seguito di fenomeni fuori di quelli, che qui da noi si rammentano. questi segni , io dissi , svelando nel maggior numero dei casi l'indole della malattia, soggiaciono talvolta all' inconveniente di lasciare assai lungamente indecisa la sorte degli infermi, e la veracità del presagio del Medico, facendosi la malattia improvvisamente stazionaria, e non solo senza più avanzarsi al-suo fine ; ma sembrando pure qualche volta , che dai confini della vita, dove pareva giunta, ritorni addietro, con incredibile conforto degli infermi, e non senza svergognamento delle dubbianze dei Medici : ne però quegli infermi risanano , ma per molti mesi , e per lo spazio di molei anni dopo usano quasi loro malgrado le sembianze della vita, restando infine abbandonati fra le disperanze degli ipocondriaci e delle

c c 3

isteriche insanabili. Tale fu il caso di quella inferma, della quale cinque fratelli erano già morti indubitatamente cardiaci, ed essa pure da trent' anni invecchiata in mezzo a quelle miserie, che avevano tolto di vita il restante della sua famiglia, seguitava nondimeno a vivere con maraviglia, di quanti la vedevano, e di Ipp. Albertini tra gli altri, che era il suo Medico: e di altro simile esempio altrove da noi ricordato (1), dove della Ipocondria e dell' Isterismo dei cardiaci, fece testimonianza l' istesso dotto Bolognese in altra Signora, la quale sopraffatta da principio da gravissime cure aveva provato per sette anni continui le apparenze meno dubbiose di offesa grandissima di cuore, polso disordinato ed esile, soprattutto nel carpo sinistro, le estremità continuamente fredde, e quasi paralitiche, e impotenti a reggerla, d' onde era obbligata vivere in letto continuamente, con palpito continuo ed oscuro alla regione del cuore, e qualunque volta "in lectulo residere aut elatiori cervice in eo cubare, vel pluribus innixa pulvinaribus contenderet, in capitis perturbationem , demumque in animi deffectum incidebut ,; ne le accadeva mas poter socchiudere egli occhi al sonne senza essere subitamente riscossa dalla più grave oppressione in mezzo al petto con respiro sommamente difficile ne potendo ella inghiottire il suo scarso cibo, se non collocata orizzontalmente in letto " so-

<sup>(</sup>t) Lib. II. P. I. Cap. IV. att. 6

lemni situ multorum ab ejusmodi vitiis jam protractis et adultis male habentium n; era però obbligata a picgarsi prima alquanto sul' uno dei lati inchinando profondamente il capo sul petto; e finalmente ridotta per tre continui mesi agli uit mi intervalli della vita , inter hac vita, mortisque confinia., tante angustie di vivere cominciar no lentissimamente a mitigarsi : e così da due anni viveva ancora: non affatto infelicissimamente, quando (1) Ipp. Albertini ci trasmise la sua istoria per monumento del morire difficilissimo di certuni, ancora in mezzo alle più irremediabili cagioni di morte. E poco fu dissimile dalle due istorie sopraccitate quella della Giacoma Palazzi da me riferita in altro luogo (2), che per molti mesi da me visitata ogni mattina ed og i sera nell' Ospizio Clinico non mi lasciava mai partire dal suo letto senza . che mi sembrasse quella essere l'ultima volta, che da me si vedeva, tanta era la soma immensa de' suoi mali, e delle sembianze di precordii fuori dell' usato infermi: e nondimeno uscita per alquanti mesi dell' Ospizio Clinico ritornò ad esser madre di un nuovo figlio, e non mai lontanata dal prossimo pericolo di morire ammessa un altra volta fra le nostre inferme, infine passati ancora molti altri mesi, miserabilmente vi lasciò la vita.

13. Ne il mio studio, e le me replicate osservazioni fino a questo momento mi anno appreso al-

c c 4

(1) Diet. cit. (1) Lib. II. Part. I. cap. XI. art. 9.

euna stabile norma, d' onde argomentare e prevedere il procedimento di questi mali così diverso nei differenti casi, quando cioè debba temersi, che sia per essere sollecito verso la morte, o non piuttostos che debba arrestarsi, e quasi comparire retrogrado, come nei casi, che ora abbiamo terminato di narrare. Certo in alcuni il corso della malattia fu rapid ssimo. in altri fu estremamente lungo ed interrotto da contrarie apparenze di confortevoli pause, quasi di sanità, che pareva ritornare: le quali ultime vicente penso accadere nelle donne principalmente, e nei corpi deboli, ed avanzati in erà, non così negli uomini vigorosi, e robusti, e nel mezzo della vita dei quali pochi ò veduti lungamente vivere, dappoiche le offese dei loro precordii si resero manifeste. In ogni modo in mezzo a tanta dignità del cuore negli usi della vita, nella continuanza di tanti e così numerosi fatti, è incredibile a dirsi, quanto alcune volte sia lungo il vivere, ancora dopo li guastamenti locali li più enormi di questo viscere.

## CAPO XVIII.

Della piccolezza, e della consunzione o Tabe del Cuore.

I. La cardiaca di 50 anni, nel cui cadavere furono vedute le cavità anteriori del cuore con due grossi

si polipi (1), quantunque la sua statura fosse piuttosto grande, aveva nondimeno il cuore, che appena agguagliava nella sua mole a quello di un fanciullo di pochi anni, e tutto di incredibile mollezza, e le pareti dell' orecchietta destra, che sola superava la mole del restante del cuore, trasparentissime, e di una socialiezza maravigliosa : così in quella donna (2), che aveva quell' idrope mostruoso di peritoneo, il cuore per l'enorme salita del diafragma essendo collocato sotto le clavicole aveva appena la merà della mole di un cuore ordinario, quantunque la sua carne dapperturto fosse alquanto dura , ed era tutto inclinato sul diafragma assortigliato nel suo centro, e ridotto allo stato di una debole membrana: simile era la grandezza e la posizione del cuore, e del diafragma nel cadavere, di chi ebbe negli ultimi, tempi della sua vita l' innalgamento istesso-dei pres cordii fino (3) sotto il principio dello sterno : il cuore era grande la merà appena di quello, che suol essere negli adulti, in chi pareva essere notabilmente depresso nella cavità del ventre (4): in Ang. Giacometti epatico cronico, morto consunto nell' Ospizio Clinico nell' aprile dell' anno 180, con vomiti frequentissimi, e sudori copiosi, dopo aver delirato più volte, con rosse e sputi di sangue, fu trovato il cuore, quasi fosse di un fanciullo, le sue pare-

<sup>(1)</sup> Cap. XI. att. 10. (2) Cap. VIII. att. 6. (3) Cap. VI. att. 6: (4) Lib. H. P. I. cap. XI. att. 10.

ti gracilissime, e l'orecenietta destra sola così grande quanta sarebbe, stata capace di capire due volte ciò, che rimaneva delle altre sue tre parti ; anche la vena porta era piccolissima, e ristrettissima di calibro l'arteria epatica al contrario degli altri vasi arteriosi e, venosi dell'ordinaria loro tenuta; il condotto coledoce era allargato a guisa di piccolo intestino; lo stomaco piccolo, e tutto trasparente e otrilissimo, e similmente le intestine.

2. Accade similmente al Morgagni di trovar cosa da lui certo non aspettata (1) nel cadavere di un facchino, stato di vasta corporatura e gagliardo nelle sue forze , , cordir eam parvitatem Gc. , quam in adultis umquam conspexisse non memini: pueri enim cor videbatur non viri, et omnibus quidem dimensionibus . et his proportione respondente parietum tenuitate : caterum prater venas, qua in cordis superficie alicubi erant varicosa, nihil extra nihil intus vitii occurrit, ut neque in gortæ valvulis, cujus tamen truncus videbatur esse ditatatus n: quell' uomo era stato nella sua vita bevitore, e mangiatore solennissimo, ne si querelava di alcun male, bensi talvolta di qualche molestia. , cujus sedem manu epigastrio imposita ad cordis scrobiculum designabat ,; tre mesi prima , ch' egli morisse da fibbri continue col tipo di terzane, che cessarono e ritornarono più volte, vomitava qualunque cosa egli prendesse fuori del vino moscato; e da que-

sto

<sup>(1)</sup> Epist. Annt. M. LXX. art. 5.

sto vomito insanabile restò infine così consumato. che il suo cadavere non bisognasse d' altra preparazione per servire ad uso di dimostrazioni di Osteologia: il centro del diafragma era ossificato, o certo ivi era una lamina ossea interposta fra la pleura ed il peritoneo; esempio di ossificazione, che l' Anatomico di Padova non ricordava di aver più veduto. L'osservazione del Morgagni cadde nell'anno 1760; dieci anni avanti T. Gottl. Hoernick (1) pubblicò in Lipsia l' anatomia di un uomo di 40 anni , nel quale una simile ossificazione occupava per metà la parte tendinosa, e per l'altta metà la parte carnosa di quel muscolo. Ma la maraviglia maggiore nel cadavere inciso dal Morgagni era lo strano collocamento dello stomaco disceso nella parte sinistra del ventre fino al pube ; vi era qualche durezza nel piloro. ed in quella parte le pareti dello stomaco alquanto ingrossate mostravano qualche disposizione ad ossificarsi. Altrove il Morgagni citò (2) l' esempio di un cuore piccolissimo "valde parvum " nel cadavere anch' esso di un uomo robusto, che senza nessuna manifesta cagione vomitava continuamente qualsivoglia cosa egli inghiottisse, e spesso ancora dell'acqua pura alquanto amara; la sete lo tormentava, cadeva alcune volte in deliquio, e si doleva di acerbi dolori nel confine del torace, quasi vi fosse lacera-

<sup>(1)</sup> Haller Dissert, ad Morb. Bist. Tom. VI. Diss. CCVII. De inder. part. pr. Nat. (2) Epist. An. M. XXX. aft. 10.

to da cani; ne cosa vi era fuori sensibile al tatto; in questa guisa, e con polsi bassi morì nella undecima giornata: questa osservazione comunicata a Morgagni da Eracl. Manfredi Medico di quei rempi dottissimo ci l'ascia desiderio di sapere, se tutto il corso della malattia fu compreso, come non sembra , nell' intervallo di quegli undici giorni , e se quel vomito si mostrasse prima ; ovvero se il Manfredi attendesse a notare unicamente le cose sopravvenute nell' avvicinarsi della morte: alla piccolezza del cuore in quest' ultimo esempio era congiunto un copioso effondimento acquoso-sanguigno nella cavità del torace, ed in quella del pericardio; la sostanza del fegato era sana, ma bensì di una mole inusitata; sani gli intestini, e lo stomaco, il mesenterio era sparso di qualche durezza; il pancreas maggiore del solito, disuguale e pieno di piccoli corpetti rotondi, e duri a guisa di una cartilagine .

3. Il vomito era stato similmente osservabile, e continuato per molti mesi nell' epatico tabido, che poco sopra (1) si è menzionato; ne minore fu il disordine di fabbrica veduto nel mesenterio, e nel panereas: ed a questo solo genere di offete fa riferito da Morgagni il vonito nell'infermo de Manfredi, siecome alla struttura viziata nella vicinanza del piloro nel facchino anch' esso consumato dal vomito, non sembrando verisimile, che a tanta ostinazione e

gran-

(1) art. 1.

grandezza di male bastasse l'insolita posizione e discesa dello stomaco, quando in molti altri questo viscere fu similmente veduto fuori del suo luogo, ne di vomito venne fatta menzione alcuna, come nel caso dell' isterica incisa da Valsalva (1): al contrario negli indurimenti e nelle malattia del pancreas il vomito si novera tra li segni li più comuni; ossia perchè la mole del pancreas toglie allo stomaco la facoltà di potersi distendere, quanto sarebbe necessario dopo aver preso il cibo, o perche le pareti dello stomaco sieno continuamente irritate ; allorche si gonfiano, dalle asprezze e dalle durezze di quella glandula, ossia ancora per la mancanza della dovura separazione dell' umore, che da lei si prepara atto per sua natura, come si crede, ad attutire il soverchio stimolo, che la bile sola produrrebbe versata nel duodeno: ossia in fine, perchè la cagione istessa, che tanto à nociuto al pancreas ed alle glandule del mesenterio, appena può aver lasciato senza nocimento gravissimo il tessuto del ventricolo. L'istessa ossificazione trovata nel diafragma nel primo degli esempii narrati da Morgagni potendo servire a rendere sommamente doloroso qualunque cangiamento di posizione di quel muscolo, quindi non è maviglia, se o nel passaggio dei cibi, o nel successivo gonfiamento ed innalzamento di quell' organo, il vomito veniva promosso, come pure alcune volte si è veduto nel corso di alcune diafrag-

4. Io non so, qual parte sia dovuta a queste particolari circostanze fra le cagioni della piccolezza dei cuori, che furono poscia veduti nell' esame dei cadaveri; e furono bensì in altro luogo da noi discorsi (1) gli avvicinamenti indubitabili in tanti esempii dei Stomachici, e dei Cardiaci; ma non pertanto le sembianze della malattia, e gli stati contro natura delle viscere di tant' altri, che ebbero il cuore piccolissimo, furono assai differenti. Questo benist nella analisi speciale di ciascheduna delle istorie da noi riportate (2) mi sembra chiarissimo in tutte, un irritamento locale portato al cuore, d' onde questo viscere in tutti quegli esempii soggiacesse per la confinuanza di quello stimolo ad una lenta e cronica infiammagione. La cardiaca poliposa aveva partorito otto volte, e sempre con grandissima difficoltà; e li suoi puerperii continuamente le avevano recato gravissimi e lunghi pericoli della vita, e vi è certo in queste condizioni di gravide e di puerpere, di che soffrano insignemente il cuore (2), e le sue vicinanze: quali altre offese non avrà sofferte, dove per la prodigiosa quantità delle acque raccolte nel ventre esso fu trasportato così in alto, fino a battere sotto le clavicole con tanto insigne mutamento della tessitura del diafragma sottoposto, come negli altri due esem-Dii "

(1) Lib. 11. P. I. Cap. 5. (2) art. 1. (3) Cap. IX.

pii, che seguitano quello della cardiaca: nel caso del Landi li polmoni erano da per tutto orrendamente guasti, ed una vasta raccolta di marcie di circa sei libbre fu veduta tra il sinistro lobo del fegato, e l' omento : altronde anche il cuore in mezzo a tanti e così lunghi mali aveva mutata la sua posizione: nell' epatico la sua tessitura era essenzialmente viziata, e tutte le viscere di quell' infelice, così nel torace, come nel ventre parevano aver canpiata natura, o almanco le solite lor edensità e dimensioni; nell'esempio veduto dal Morgagni il centro del diafragma era ossificato, le vene del cuore erano varicose, le sue pareti gracilissime, le viscere dell' addome in più luoghi notevolmente offese: nel cadavere inciso da Manfredi li sacchi delle pleure e del pericardio erano pieni di un acqua sanguinolenta, e dolori acerbissimi nei confini del torace, e deliquii e sincopi replicate avevano preceduto gli estremi tempi della vita di quell' infermo. Per simile guisa in quell' uomo, che venuto a piedi a Padova da Milano sul fine di gennajo, e che non per motivo di malattia, ma per intollerabile stanchezza si ricoverò nello Spedale, ed ivi preso da forte apoplessia vi morì in due giorni (1); essendosi trovato il cuore piccolo, e di figura fuori della sua propria, notò il Morgagni la superficie interna dell'aorta aspra , e disuguale ,, ob prominentes fibras , tamquam

intima deesset tunica,,; dai quali vizii, più che dal viaggio fatto a piedi egli intese a cercar la cagione della tanta eccessiva stanchezza di quell' infelice. E però nella spiegazione di questi cuori tanto inferiori alla grandezza loro ordinaria, io non dubito di ricorrere ad una carditide cronica preceduta, sotto la quale l'assorbimento interno della sostanza del cuore siasi reso maggiore della successiva riparazione, che in lui, siccome in tutte le altre parti del nostro corpo, è necessario, che sia recata continuamente, e senza il quale proporzionamento di perdita e di ristoro tutta la nostra macchina in breve tempo sarebbe consumata. La sola compressione lungamente portata su qualche parte sembra bastare molte volte ad alterare insignemente la sua mole, e renderla assai più piccola; ne mancò certo in tutti li fatti finora mentovati d' onde potesse argomentarsi o la compressione, o l'angustia, alla quale il cuore fosse ridotto: ma poiche altrove (1) io confido aver mostrato la infedeltà di questa sorte di ragionamenti applicati senz' altro alle funzioni della vita, e soprattutto, dove si parla del cuore, però io mi limiterò unicamente a quella disproporzione, che nei lueghi infiammati non può mancare fra le attività dei vasi rossi, e dei vasi bianchi; in tanto che dove il processo infiammatorio per le speciali nature delle parti, che sono infiammate .

in luogo di allargare ed allungare maggiormente le capacirà dei vasi rossi, e di generarne sovente dei nuovi , tenda unicamente a distruggerli , l' attività degli assorbenti, che suole spesso crescere in un senso contrario ai poteri dei vasi sanguigni, serva in questi esempii a diminuire tanto maggiormente la mole dei luoghi infiammati; li quali non riparati debitamente per la distruzione dei vasi rossi, altro non resta fuorche il successivo disfacimento, e sottigliamento del tessuto prima infiammato. La ragione di questi esiti tanto fra lero opposti del processo infiammatorio forse è nascosta nelle orditure differenti delle parti, nelle proporzioni originarie tra il sistema rosso, e il bianco, nelle differenti quantità delle anastemosi dei vasi, ed in fine nei differenti speciali poteri delle diverse vite, alle quali non .ci può essere permesso di avvicinarsi colle nostre ispezioni anatomiche, e coi nostri più minuti ricercamenti.

5. Dissi, che questa era forse la cagione della maggior parte, dei cuori stovan-con tanta piccoleza, non potendosi per quello, che mi sembta; in altri simili casi escludere una disposizione: ingenita di fabbrica, per la quale fossero potti all'accrescimento del cubre alcuni confini fuori dell' ordinario. È queste prebabilmente fu il caso della giovinetta, veduta da Morgagni; mal·ticaia fino dalla usa nascita più tunum praestrim vinima languera., 5, ech motta di 16 anni 3, cor habuit exiguam; 5, ed hi questo si vide aperto il forame ovale: dal quale dubbio per Part. II.

Common Copy

· salem .

altro di asimmetria cardiaca dalla nascita ci liberano le circostanze proprie della maggior parre delle istorie da noi narrate, e quella tra le altre di quel portatore gagliardo, che fu di tanta forza, quanta il Morgagni ci descrisse.

6. E bene la memoria della consunzione e della tabe del cuore, conse in altro luogo (1) da noi si è avellato, mi sembra una delle ricordanze più antiche di malattia, che la istoria ci à tramandato; e forse fù sempre similmente parere della moltitudine, che il cuore per la grandezza degli affanti si struggesse, e cadesse a goccie, quasi liquefatto; onde il giovane Carino presso Plauto nel suo Mercadante (2)

Cor adepol miserum meum, Quod guttatim contabescit, quasi in uquam tu indideris

siccome ancora nel Curculione Plauto medesimo descrivendo il morbo epatario, l'epatitide del suffiano di Cappadocia, fa, ch' egli socgiunga (3)

Lien necat, renes dolent, Pulmones distrahuntur, cruciatur jecur,

. Radices cordis percunt Gc.

dove il diseccarsi, consumarsi le radici del cuore viene posto in luogo dell' intisichire, o distruggersi. Gli antichi Medici ebbero l' sistessa creden-2a, e Galeno il più dotto di tutti gli altri stimò

(x) Lib. I. Pref. art, VIII, (a) Act, E, ec. &. (3) Act, 2, st. r.

- The

essere necessario, che nei tabidi il cuore si inaridisse, (1) out necesse vit corpus cordis exsiccari in marcercentibus .. . forse cost persuaso dalla simia tabida. alla quale poiche fu morta, egli vide intatto ogni viscere, e tutte le parti nello stato loro naturale; fuori della sola membrana, che ricuopre il cuore malata di una grossa idatide: poco altramente Galeno aveva veduto P esempio istesso in un gallo, nel quale per altro il pericardio non conteneva acqua di nessuna sorte - ma era bensì tutta quella membrana ricoperta quasi di altrettante piccole membrane, (z) n ao si plures crassa membrana involuta altera alteri fuistent ,; : dai quali esempii egli si mosse a congetturare, che simili casi di malattie potessero accadere ugualmente nei nostri corpi, e che alcune tabi avessero unicamente il loro principio da una locale infermità della tonaca del cuore . P. Salio anch' egli ammaestrato nen solo dalla autorità di Galeno, ma dalle sue proprie osservazioni , ,, cum nonnulles emaciari viderim nutla prasente destillatione, nec sputo vel cruento vel puralento, nullaque naturalium partium ita lasa videretur, ut hinc macies et atrophia subsequi posset ,, (3) non dubitò di far sua l' opinione del Medico di Pergamo, lasciando agli altri Medici di troware il metodo della curagione, che fosse conveniente a questa sorte di infermi ,; ego enim nihil profeci,

<sup>(</sup>s) De Marcore Cap. I. (s) De L. aff. Lib. V. Cap. 1.

<sup>(3)</sup> De Curat. Morb, ab ordin. Pract. fon exhib. cap. 7.

omnesque hos vidi tandem tabe consumptos es emaciatos ultimo loco quadam accedente leve febricula, cui rincopa' repius connectebantur ; periirie ,? . Am. Lusicano (1); scrisse di aver poruto rinnovare tre volte in cadaveri umani le osservazioni di Notomia comparativa fatte da Galeno: quei soggetti stati avanti oppressi da palpitazione di cuore, da sincope, durezza e piccolezza di polso , nulla pracedente tabitudinis cansa, et accedente febricula consumpti sunt ,; con tutto ciò nè Salio nè Zacuto' fecero menzione alcuna di consunzione propria del cuore, che ad essi fosse pecorso di vedere ; siccome nemmeno Galeno raccontando le vicende nate nella simia e nel gallo. Meglio si confà con questi proponimenti l' osservazione di Sam. Spilemberger citata da Teof. Bonet (2) di un nobile Unghero, che morto tisico, e inciso dopo per conoscere la natura della sua lunga ed insanabile infermità, mostrò il cuore tutto diseccato con un piccolo ossicino nel mezzo della forma di una mandorla; e sin oul la narrativa non à cosa che la renda incredibile, non così nel resto; che vien dopo; , et qued stupendum; genuinam et expressissimam in ossiculo illo demortui effigiem;; e peggio ancora, quanto dal Medico relatore viene soggiunto, s, expiscari autem non potui, an sculptura an pictura effigiem reprægentaperit ... Ma fra gli antichi esempii

(1) Pras. admir. Lib. 2. obs. 137.

(2) Anat. Pract, Lib. II. sect. Vil. obs. GXIAI.

di cuore quasi distrutto è sopra tutti gli eltri memorabile il caso narrato da B. Telesio (1) di un Romano, nel quale dopo una lunghissima infermità non rimase altro di cuore, che la sembianza della sua sola esterna membrana. Piccolissimo similmente e quasi tutto consumato era il cuore di Elia Rues morto miseramente di sete e di fame ; Ant. Linden tagliò il suo cadavere, e ne fece memoria nelle sue Esercitazioni Batave (2). E non pertanto in mezzo a queste narrazioni di cuori piccolissimi veduti nei consumati e nei tabidi è da sapersi che il cuore colla sua consunzione non seguita in generale la proporzione, colla quale tutti gli altri musculi dei tabidi si distruggono, e quasi intieramente spariscono; alla qual cosa fece allusione Morgagni nella istoria di quel facchino ridotto alla perfetta immagine di uno scheletro;, nam si, ut cateros musculos ita cor awque in macie extrema imminui umquam vidissem , non quærerem certe &c. ,, riflessione appoggiata sul fatto, e che emendando l' antica opinione di Galeno, e di Salio, che si è detta, e la volgare credenza serve maggiormente a farci intendere le speciali prerogative del cuore, e del suo tessuto : in un giovane contadino morto di lunga consunzione polmonare appena quasi rimaneva più vestigio di polmoni eccettuati li soli tronchi sanguigni; lo stomaco e tutto il tubo alimentare appena per la piccolezza sem-

(1) De Rer. Noti (0) Coppad. Hoper.

sembravano convenienti ad un fanciullo di pochi anni; il fegato quantunque durissimo e così la milza comparvero coll' istessa proporzione : le ossa appena erano ricoperte dalla cute, il solo carore, e il tronco dell' aorta dappertutto assai duro e consistente, superavano l'a ordinaria doro; misura.

7. Fil. Melantone (1) lasciò scritto, che il cuore del March. Casimiro di Brandemburgo morto d' infinite angustie e dolori fu trovato simile ad una pera.arrostita: ne io so bene, se questa specie di catditide, che altri Medici similmente videro, sia di spettanza alle infiammagioni celeri ed acutissime, e che subito finiscono colla morte to meglio alle diuturne, e di principio incerto e forse ingenito o portato dalla nascita. lo parlo dei cuori sommamente contratti e duri, e di un colore vivacissimo di porpora, ricoperti di qualche falsa membrana, come io li vidi in più di un esempio (2) nei cadaveri d'auomini ribaldi e scellerati , che di una vita condotta in mezzo alle atrocità fecero morendo atrocissimo fine. E certo io non poteva intendere, come la circolazione e la vita avesse potuto sussistere con tanta durezza del tessuto carnoso di quell' organo, ed in mezzo a tanta pienezza di tutti li più minuti vasi capillari , come non vi giungolo le accensioni ficamonose di qualunque parte infiammatissima : ne sarebbe strano, che il momento, nel quale costoro sentonsi giu-

<sup>(2)</sup> Lib. H. P. I. Cap. VI. art. s.

dicati a morte avesse per essi ancora tanto di terribilità, e di spavento, per cui nella opposta pugna dei fieri movimenti dei loro animi, di rabbia . di terrore, e di vergogna nascesse un infiammamento quasi subiraneo dei loro precordii; che bene, se la virrà è il solo antidoto del dolore universale di dover morire, niente di più miserando potrà esservi ; delle estreme angustie di questa schiera infelicissima, che di ordine civile nulla più intese da gran tempo. In opni modo le abitudini spaventose del loro vivere continuamente fra pericoli, e in mezzo ad ognistivia ziosità, il lungo imprigionamento di molti mesi, che essi avevano sofferto prima di morire, li forti attacchi quasi tendinosi dei loro vasti polmoni, per altre sanissimi, colla pleura, comuni a quanti turono da me incisi , e certo quelle attaccature non parevano generate di frescoi mi resero inclinato a dubitare che le sembianze non naturali viste nei loro cuori fossero di tempi assai più lontani : e tale fra gli aleri mi fu visto il cadavere di P. Soja soprannominato: Furberia; ostenen macellaro di mestiere, uomo di faccia bruttissima da vedersi; e per l'orribilità delle sue scellerataggini detestato persino dalli suoi stessi compagni; ed erano in costui a mirarsi, fuori delle cose già dette alcune laminette ossee sparse nelle meningis indurite e secche a guisa di una pelle arsa e il cuore durissimo bensì e tutto rubicondo, ma cresciuto di mole è particolarmente nella orecchietta anteriore con insigne dilaramento dell' arteria pold d A -1M 19

monare, e delle arterie coronarie, e dell' aorta, la qual ultima fornita di tonache assai grosse e robuste nella sua uscita dal cuore, passata la curvatura, mostrava qualche principio di ossificazione, e incominciava ad assortigliarsi maravigliosamente, intanto che al di là del diafragma la sottigliezza delle sue membrane agguagliasse appena ad un velo debolissimo; e non per tanto il suo calibro ivi era notevolmente ristretto, soprattutto paragonato col suo diametro in vicinanza del cuore; osservabile circo. stanza per quelli, che negli interni dilatamenti dei nostri vasi ad altro non guardano, che alla densità e sodezza delle pareti, ed alla copia ed all' impeto del sangue, che vi passa; anche tutto il pericardio era molto rubicondo, e resistente ad essere tagliato, Il complesso di questi cangiamenti contro lo stato naturale non pareva certo opera degli ultimi istanti del suo vivere; e quella rigidezza di cuore così propria de' suoi orrendi costumi servendo alla verità del volgare proverbio del cuor duro e petroso degli uomini crudeli, potrebbe insospettirci, che quelle prave disposizioni dell' animo fossero quasi intessute nei stami del suo corpo: siccome in altri l' arrendevolezza e piegamento dei loro voleri in altrui conforto procedessero con opposte condizioni di mobili e molli precordii : con tutto ciò la rettituline delle nostre menti potendo similmente congiungersi con qualunque tempra fiera o benigna degli strumenti della nostra vita non sarà mai che la sola interna

struttura comandi l'abito morale delle nottre azioni; e forse fu colle istesse gentilizie disposizioni di viscere; dirette bensi dall' amore della pubblica e della privata gloria ad opporti fini, che P. Cornelio in Afficia tergeva l'onte del nome Romano ricevute al lago Trasimeno, e nella pugna di Canne, e li due furibondi Gracchi tingevano di sanguigno quella patria medesima tanto nobilitata dai trionfi dell' Afficiano.

## CAPO XIX.

## Cancrena e rottura del cuore.

1. Li grandi e maravigliosi distendimenti e sottigliamenti di cuore, così copiosamente finora discorsi,
e le sue infiammagioni grandisime d'ogni natura non
i lasciano dubitare, di quanto il suo tessuto sia distraibile, prima ch'esso giunga a rompersi: non mancano certamente esempii di lacerti e dhi tendinosi
lacerati nelle sue cavità per cagioni meccaniche di
colpi, o percosse, o forzamenti indebiti preceduti,
ma che il cuore caternamente si apra per qualunque subita violenza fatta contro le sue pareri
interne dall'urto, e dalla copia del sangue, prima che
il processo infiammatorio guastando e corrompendo
localmente le sue fibre, le ulceri acnsibilmente, ele
consumi, il caso almeno, quantunque forsec, vi. sia, e

da noi sia stato accennato in altra parte (1), mi sembra non pertanto fra tutti gli altri rarissimo, paragonato col numero di quelli, dove il manifesto ulceramento precede la sua rottura. Ne in vero può essere dubbioso, che il cuore siccome a tutti gli altri esiti dei luoghi infiammati; soggiaccia eziandio al più funesto di tutti, io dico, al corrompimento. alle ulceria alla cancrena; ed antichissimi esempii ne riportarono Ol. Borrichio, Fernel, Trincaveila, P. Marchetti, e molti altri già (2) da noi rammentati; e con certissimi segni a me venne fatto di argomentarlo nel cadavere di quel P. de M. pilarino di riso, che aveva tutta l' aorta accesa di così grande risipola, per la quale ancora (2) in altro luogo fu da noi ricordato : le cavità destre, e la cava ascendente, e l'arteria polmonare aperte e lavate diligentemente offrirono le interne loro pareti floscie, quasi putrefatte, e tinte di una sanie nera quale si vede sulla superficie dei luoghi cancrenati e non così le cavità sinistre e l'aorta e le sue diramazioni tutte accese dentro e fuori di un vivo color di porpora: similmente il processo ulcerativo fu manifestissimo nel ventricolo sinistro (4) di quell' Ant. Zambonini, dove comparve quella piaga sinuosa nata, come poteva credersi, dal forzamento violentissimo da lui fatto nel suonare una pesantissima campana ...

. Ne u

<sup>(2)</sup> Lib. I. cap. XIII. art. 7. (2) L. II. P. I. Prof. (3) Cap. II. art. 3. (4) Cap. V. art. 7.

2. Ne d' altra origine, io dico, mi sembrano le rotture del cuore nate da cagione interna, o certo, dove l' istoria di questi mali fu accuratamente descritta, mi parve chiarissimo, che da cronica o acuta infiammagione passata in ulcera, e poscia ad una corruzione cancrenosa nascesse l' aprimento successivo del cuore, come nella giovane donna Bolognese di anni 28 per nome Regina Candi morta dopo 7 anni di carcerazione in questa R. Casa di Forza. Era stata costei femmina di virile ardimento. ed oltre modo facinorosa, siccome quella, che per la difesa di un suo amico minacciato d' arresto messa mano al coltello furiosamente andò adosso al caporale della guardia, che all' ufficio dell' arresto si era presentato; ne la intemperanza del suo vivere era minore dei continui e disordinati movimenti del suo animo: giudicata infine a 15 anni di imprigionamento ene le angustie della carcere mansuefacendo il suo furiare, che anzi imperversava sempre di più, venne assalita da febbre infiammatoria fortissima, dopo la quale scorsi alquanti mesi dolevasi di acerba molestia attorno al cuore con senso quasi di spina pungentissima, che ivi la trafiggesse, e sempre più acuta qualora essa cominciava a mangiare, a talchè sovente era costretta levarsi dalla bocca il cibo che le veniva somministrato: il cuore eziandio spesso le palpitava; e così grave in fine era la soma de' suoi mali interni, che sovente diceva sentirsi agli estremi della vita. Visse così nondimeno ancora più di un

anno ; benst negli ultimi tre mesi il capo le era doloroso, e pareva andarle attorno con sembianze vertiginose : la sua faccia era gonfiata , e sparsa di lividori : acuti e fugaci dolori la oprendevano subitamente nel petro, e nelle spalle, e nelle braccia, e nei lombi ne tra queste sue pene provava alcun refrigerio mai fuorche dal sangue, che ogni 15 giorni regolarissimamente le fluiva delle narici, o dalle cavate di sangue farte dal piede, o dalli suoi ripurghi che seguitarono sempre dovutamente senza mai intermettere : in fine cresciuti li palpiti e le oppressioni di petto, trattenendosi una mattina a parlare con altre sue compagne nel di 13 di gennajo di quest' anno cadde repentinamente a terra, e subito finì di vivere. Era il suo corpo alquanto piccolo, ma di forme regolari, e benissimo proporzionato in fuori di qualche depressione sul confine dello sterno, e qualche angustia nei lati del torace, li polmoni erano piuttosto piccoli, ma sani in tutta la loro sostanza: ampio, e denso, e duro a tagliarsi era il pericardio, avente nella sua cavità quasi due libbre di sangue; il cuore era di una grandezza ordinaria però assai floscio, e coperto di molto grasso : l' orecchietta anteriore vuota di sangue assai dilatata, e per la sottigliezza delle sue pareti cost diafana, sino a comparire chiarissima una scrittura, che dietro di quelle fosse pascosta i entrambe le cave erano brevi ed anguste: l' orecchietta posteriore piccolissima, ed assai contratta : il ventricolo anteriore di forti e consistenti pateti, e similmente senza sangue, ma sparso di alceri profonde; nel posteriore molto cedente nel suo tessuto in proporzione del destro comparvero manifestamente spezzati alcum de suoi lacerti carnosi unitamente ad alcuni fili tendinosi della valvuta mitrale ; le valvule semilunari dell' orificio dell' aorta si vedevano per la maggior parte consumate da un vasto ulceramento, che si estendeva alla membrana interna dell' aorea fino al suo arco e passaro il quale fino alla sua divisione nel ventro tutta la superficie interna di quella arteria era di vivacissimo colore di risipola; ma questa arteria nel suo stesso uscire dal venericolo posteriore si apriva nel mezzo quanto una larga ferita fatta per cavarsangue mostrando ancora esternamente un tessuro irregolare trasparente in alcuni punti ,ed in altri opaco, ed ingrossato e quasi fungoso non senza la sembianza di alcune piccole cavità interne come di altrettanti piccoli ancurismi ; eranvi ancora, nei contorni di quella rottura alcune piccole ed acute punte ossee andelle quali non compariva indizio alcuno in nessun altra parte di quell' arteria: nel basso ventre non vi fu cosa alcuna di osservabile fuori del fegato alquanto, ma bensì poco cresciuto di mole, e della sua solita consistenza e del suo colore 1978 and a set the thing to a management and a land

3. Ne le apparenze medesime di infiammagione precedura, e di alterazione susseguente mancarono a quella rottura di cuore vista dal Medico Marisa-

ti e da lui comunicata al Morgagni, (1) che usò a descriverla di queste parole; , hic autem , il sangue trovato abbondante nel pericardio o prodierat ex sinistro cordis ventricule, quem ulcusculum quasi quoddam ad cuspidem perforaverat us così nel caso del Cavaliere di 65 anni veduto dal Dott. Mariani e da lui riferito all' iscesso Morgagni (2), il sangue era. uscito dal ventricolo sinistro per una apercura , ,, cir-. ca quam cordis fibra non recenti corrosione exesa conspiciebantur , : nel caso menzionato da Morand (3) della vecchia Principessa morta di smile malattia Lemery aveva chiaramente riconosciuto il processo ulcerativo, che pareva dall' esterno del ventricolo destro essersi diffuso nell' interno di quella cavità: ale tre volte quantunque di ulcerazione veduta non fosse fatto distinto ricordamento, era non di meno indubitabile lo stato di infiammamento preceduto in quei cuori , o per la narrazione della malattia precorsa, o per le cose vedute colla sezione del cadavere : così nella donna di 75 anni: soppetta ai flati (4), e più volte da noi nominata, le ossificazioni trovate in vicinanza dell' orificio ventriculo-auricolare sinistro, e presso al luogo, dal quale il sangue era uscito nel pericardio, erano finsigni; oltre di che l'aorta passato il suo arco, magnis osseis squamis intus exasperari incipiebai,; il quale stato dell',

<sup>(</sup>i) Epist. A. M. XXVII. art. 5. (a) Ib. art. 8. (p) Mem, de l' Acad, des Se, unn. 1751. (4) Morg. Ep. elt. aus. s.

aorta con segni ancora più manifesti di processo infiammatorio, che per quella si fosse diffuso, appena manco mai, dovunque l'aorta ancurismatica, o no, si vide spezzata.

4. Io dubito, se in quel Sig. Piacentino, la cui sottura certo memorabile di cuore venne con elegante lettera del Sig. Dott. Carlo Anguissola descritta al mio chiarissimo amico Sig. Prof. Tommasini, (1) lo stato infiammatorio ed ulcerativo del cuore si manifestasse abbastanza colla sezione, che ne venne eseguita, e che solo compen fiosamente in quella relazione si accenna; vi è bensì notato, che intornò all' apertura di un pollice circa, nata nel ventricolo anteriore, non si sentiva, ne si vedeva odore o color cancrenoso; con tutto ciò il colore intorno ai lembi della rottura , era un po trasmutato dal naturale , e pendeva verso il livido , anche la carne intorno era alquanto intenerita' ne quasi fosse divenuta un poco fracida, e premendola i diti del Chirurgo si stemperava ,; ne ci lasciano dubitare di preceduta carditide le vicende istesse della malattia, quantunque molto singolari, ed utilissime ad infrenare il giudizio precoce di tanti Medici, la smania e l' agitarsi per tutte le parti, e senza riposo, i lamenti continui di quell' infermo, il protendere, ch'egli faceva, gli occhi a guisa di un forsennato, li forti dolori verso le scapule, e fra le scapule, e l' ardore intollerabi-

(1) Giornale della Sec. Med. chir. di Parma Vol. II. D. gs.

To an and Gara

bile dello stomaco, e quel senso molectissimo distiramento, di lacerazione "ch' egli non sapeva esprimere, all' epigastrio, e a tutta la parte anteriore del petto : le fomentazioni al ventre, e le separazioni procurate cad arte sembrarono alleggerire assaissimo la malattia, la quale si pensò, che avesse la sua sede principale nel rubo al mentare ; li polsi erano piccoli bensì, e languidi, e qualche poco frequenti , ma regolari per altro ed ugualissimi , ne in altro si scostavano dallo stato naturale; dopo una abbondevole scarica di ventre dalle sei della sera fino verso le quattro della mattina, egli dormi placidamente a guisa d' uomo già ristabilito; si alzò due volte per nuovi stimoli di ventre con tutte e piene le sue forze di corpo e di mente; solo nell' ultima volta disse di sentir fredde le gambe ; ritornò a dormire, ne più si risveglio, poiche il cuore gli era già scoppiato. Quale orrenda malattia, io torno a ripetere , quale spaventosa incertezza dei nostri più prediletti segni? quella apertura par certo, che succedesse nell' intervallo, ch' egli dormiva, dieci e più ore almeno lontano dalla atrocità degli ultimi spasimi, ch' egli aveva provati avrebbe forse potuto vivere tante ore ,e con tanta calma ancora dopo, che il cuore si era aperto? certo, in chi fu vista la parte superiore del ventricolo destro ferita da colpo di spada, la vita seguitò ancora per nove giorni (1). Queste ragioni mi sembrano abbastanza per

(1) Lib. II. P. I. Pref. art. XIX.

non dubitare del processo infiammatorio, e forse dell' ulceramento e della cantena, che simile in quest'ultimo caso avessero preceduto quella insigne scoppiatura incomeno si può dubitare, che le forme istesse di malattia non andassero avanti alla rottuta di cuore descritta ultimamente dal ch. Sig. Prof. Berra (1) nel cadavere di quella Signora Cremasca soggetta da molti anni a frequenti, e fortissime palpitazioni, e giudicata da quelli, che la vedevano, ancustamatica: l'apettura della lunghezza di andito e mezzo trasvesso e della larghezza di tre o quattro linee, , itituta un pollice e mezzo topra l'apice ce, nella faccia anteriore del lata sinistro, aveva i lembi fracial, annerità se rappurati,.

5. Lancisio, al quale questo genere di mali era stato più volte veduto, quantunque il morire di coagrande Anacomico e Fisico doloroto a tutti i Medici, agli Italiani dolorosissimo gli victasse di arricchire di queste istorie speciali la sua grande opera avvisato, che a queste rotture servisse principalmente qualche vizio ingenito di fabbrica nel cuore, sembrando, che le osservazioni da lui fatte lo avessero certificato, che nel tessito cardiaco dalla infanzia fossero talvolta dimostrabili questi diffetti, o di fibre, che mancassero, o di fibre languide, e rilassate, e singolarmente in certo luogo del ventricolo siteate, i singolarmente in certo luogo del ventricolo siteate; e singolarmente sin certo luogo del ventricolo siteate si certo luogo del ventricolo situate si certo luogo del ventricolo si certo luogo del ventricol

(t) Di una straord, rottura del cuere . Verena 1848.

nistro, dove un piccolo foro trasparente coperto appena dentro e fuori di una membrana da questa sola riceveva impedimento, che non si aprisse. E bene di questo genere di native asimmetrie negli organi centrali della circolazione, e di sodezza di pareti, e di misure di cavità, e di comunicazioni aperte contro natura, o fra le orecchiette, o fra i ventricoli, e quanto sì fatte cose compariscano in abbondanza nelle incisioni di Notomia, si fece non breve ricordamento nella prima parte di questo libro, siccome ancora nelle mie memorie sulle malattie, che nascono dallo stato contro natura del forame ovale: laonde riconoscendosi da me in questi vizii di struttura la cagione, come suol dirsi, predisponente a molte almeno delle malattie finora descritte, via e meglio si argomenta la cagione prossima dal processo infiammatorio, che tanto più prontamente abbia consunti quei luoghi già relativamente più deboli .

6. In quella donna infelicissima, che mort, come sembra, tra le braccia del suo deudo; in tra le altre cose norate da Morgagni (t), comparvero nell'interno dell'aorta insignemente guasta soprattutto in vicinanza del cuore, alcuni piccoli forelini "inchoata quani formininta", per mozzo del quali sembra, che fosse stravenato il sangue, che si vedeva sorto la membrana esterna di quell'arteria: e questi fori medesimi, se io non prendo errore, penso, che mi fos-

(1) Ep. M. A. XXVI. art. 13.

PC-

sero veduti nell' arteria polmonare appena uscita dal cuore nel cadavere della Rosa Belvederi della villa di S. Giorgio del piano, morta subitamente dopo aver cenato nella notte dei 24 di decembre 180q: da qualche mese soffriva tutti i segni dei così detti: anginosi di petto; li polmoni erano fortemente congiunti alle coste ed al pericardio, induriti, e internamente guasti; nel pericardio infiammato e indurito e cresciuto di mole si conteneva molt'acqua tinta vivamente di sangue, che si vedeva rappreso in grumi nella parte più declive di quel sacco e pareva sboccato fuori di quelle fora, per le quali avrebbe potuto passare comodamente un ago grosso da cucire, e nel mezzo pendevano tuttavia alcuni sottili filamenti di fibrina quagliata; erano molte di numero, ne tutte uguali, ed a guisa d'anello cingevano l'arteria, che sie disse, colla quale assai maggiore della sua solita larghezza e densità, nella sua interna parete comunicavano; le cavità destre del cuore appena si lontanavano dalle misure ordinarie; ma il ventricolo posteriore era molto ampio, e l'orificio aortico ristretto, e le valvule rugose e dure, e li così detti corpi d' Aranzio ingranditi e quasi ossificati, ed il tronco della grande arteria sparsa nell' interna sua membrana quasi cartilaginea di molte minute scaglie: ossee maravigliosamente angusto. Io non so, quale potesse essere la cagione e l' origine di quelle piccole aperture, se forse o pori inorganici così dilatati, o estremità di vasi amplificate, o ulcerazioni quasi di minuti esantemi nati nell' interno, o nell' esterno di quel tronco arterioso, il quale per altro mirato nella sua interna superficie era del color naturale, e dappertutto senza macchie: questo bensì era indubitato, che in quel cadavere gli ostacoli alla piccola circolazione erano grandissimi cost per li guastamenti dell' organo respiratorio, siccome ancora per la grandezza del ristringimento dell' orificio aortico, e di tutta l' aorta; con tutto ciò le dette aperture mancarono certo in altri casi gravissimi di impedimenti al passaggio del sangue per l'arteria polmonare, e dove pure l'effondimento sanguigno nel pericardio fu smisurato, come in quelli, nei quali (1) fu visto l'interno di quella membrana trasformato a similitudine di un alveare; ed ivi l' effondimento sanguigno, per quanto da me fosse ricercato minutamente, parve nato solo dalle ultime estremità arteriose dilatate, come suole stimarsi dei sudori sanguigni rammemorati più volte, sing larmente nei scorbutici. Di questo genere di piccolissimi traforamenti, e rotture quasi invisibili di vasi, non mi sembra, che vi abbiano finora molti esempii nella Istoria Patologico-Anatomica .

7. Il cuore soventemente nelle rotture, che finora si dissero, fu coperto di molta pinguedine, d' onde per me vieppiù si argomenta (2) ; quanto l' ac-22 - CO 12 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 - C 2 -

(r) Cap. W. art, 8, e XVI. art. y. (a) Cap. XIV.

crescimento della separazione di quest' olio animale spetti da vicino al processo infiammatorio, il quale forse non mancò mai, e nel maggior numero dei casi almeno si rese munifesto, devunque il cuore si rinvenne corroso, e scoppiato.

## CAPO XX.

Del Polso, come segno delle affezioni cardiache.

are, bear of r. Il poiso, argomento di così chiari dottrinamenti della maggior parte dei Clinici, è cuttavia tra le parri della Medicina da me pochissimo conosciute quella , che dopo 40 anni di pratica da me si intende meno di tutte le altre : non parlo di alcune espressioni ovvie persino agli stomini volgari, e pure non sempre sincere , le quali intorno alto seato degli infermi col suo mezzo talvolta si ostentano, ma benst di quelle predizioni , che tanti celebra Maestri , in surre le età, in Italia e fuori , fidati unicamente in su la sua scorta seppero derivare sull' indole, ed il volgersi, ed il finire di tanti mali. E però sconfortato dalle dubbiezze, che sole mi sono rimase . volentieri in questi miei libri appena lo avrei nominato, se trattando le infermità del fonte principalissimo, come viene creduto, di questo mo vimento, il tacermi avesse potuto parer conveniente, e senza offesa di tanti Scrittori e Medici, che

più industri e più esercitati parvero collegare indissolubilmente la descrizione dei cardiaci colla istoria delle mutazioni osservabili, esingolari dei loro polsi.

2. Il Contadino di 80 anni, da noi rammentato in più luoghi, nel quale fu veduto quel prodigioso dilatamento del seno della vena polmonare, us omnes tantam dilatationem mirarentur ,, (1), con insi-. gne malattia nell'aorta, e nelle sue valvule, sostenne i suoi polsi fino agli ultimi tre giorni della vita perfettamente simili ai naturali., vitium nullum &c. neque pulsuum ; nisi quod cum antea molles ,et sicut ætas morbusque ferebant , humiles et parvi fuissent. tribus extremis vita diebus imminuti erant adeo, ut minime perciperentur , : quel recchiss.mo e rispettabile cittadino di Ferrara Sig. G. B. M. morto, sono appena due anni, con male brevissimo, quasi di poche ore, aveva l' orecchietta anteriore del cuore di una enorme vastità, al contrario della sinistra assai ristretta, e la grande arteria dal suo principio a tutta la sua curvatura allargata più del doppio e in oltre la sostanza del cuore mirabilmente cedente e molle: e li suoi polsi erano stati continuamente regolarissimi, come ne fui certificato dal suo Medico Sig. Dott. V. Ferrarini già mio collega in quella cessata Università: nel cittadino di Piacenza (2), che dopo orrende smanie ebbe il cuore lacerato, li polsi anche nell' ultimo erano deboli bensì, ma senza

<sup>(</sup>r) Morg. Ep. A. M. LXIV. art. 7. (a) Cap. XIX. art.

osservabile diversità dallo stato sano: ne dissimili sono i risultamenti di moltissime istorie narrate, in quest' opera, che per brevità non serve di nuovo indicare. E sono similmente senza fine gli esempii di polsi disegnali, intermittenti, mancanti, congiuntamente a palpiti fortissimi ed altre sembianze di mali cardiaci, che tutte dopo sparirono, ne poscia di cuori e di arterie malate vi fu più mai timore alcuno; delle quali cose copiosamente fu discorso nel I di questi libri: in altri al contrario veduti dopo colla incisione dei loro corpi con cuori malissimo ordinati. quantunque fossero soliti di avere il polso intatto. mentre vivevano a guisa di sani, se per caso erano assaliti da febbre, di qualunque natura si fosse, il polso diveniva subito anomalo e intermittente, e partendo la febbre ritornava regolarissimo, come avanti; il quale forse fu il caso di Monsig. Spada rammemorato da Lancisi, e lo fu certamente di quel Signore di Ferrara, che testè si disse, e lo fu intra gli altri di un famiglio di una Casa patrizia di Bologna, nel quale, prima ch' egli morisse, per alcuni segni da me giudicato aneurismatico, li suoi Medici nondimeno soliti vederlo erano sempre durati a dire, che li polsi erano perfetti, quantunque pure tali da me non si trovassero nei pochi ed irregolari accessi da lui sofferti negli estremi della vita : morì all' improvviso, e la sezione del suo cadavere confermò la mia predizione. In fine altri forse per ingenita viziosità, come non vi è dubbica che talvolta ac-

e c 4

C2-

Connects Guest

cada, soggetti alla intermittenza, se per sorte inferma vano di qualche malattia, il Polso perdeva incontanente qualunque sua cattiva disposizione, e li tempi delle sue battute divenivano uniformi: io non ò mai avuto alcun esempio mio proprio di questa marvigliosa trafformazione; ma può servire per tutti l'autorità di A. de Haen (1), ispe oc. unum alterumque vidi, quibus pulsus talis sitregolare, intermittente, semperaturalis, prater quam in mobis: didicenat uru, quamdim Medicus non miraretur intermittentem pulsum innorbo, tam diu secum male agi: at uro, quando me rogabant, an pulsum intermittentem deprehenderem, egoque annuebara, excultabast pra gandio re jam in vado exittente.

3. Lo non parlo, come or ora si è detto, di alcuni vizil ereditarii, e ingeniti, così locali, come universali del sistema arterioso, o nella distribuzione
dei rami delle arterie, e nel collocamento delle medesime, o nella diversa proporzione delle parti molli, che le
ricuoprono; traccio di tutte le possibili irregolarità
dei polsi nel corso di tanto numero di mali febbrili,
e non febbrili, nei quali manca ogni ragione sufficiente di pensare ad offese di cuore, e delle sue vicinanze, e finalmente dovunque coi soli successivi muramenti della età, e delle abitualini di vivere, o ancora accresciute solo, o ritornate alcune separazioni prima diminuite o soppresse, P intermettimente, e la

(s) Prut, in M. Boermalnet. Parbol . a. 857.

diseguaglianza cessano perfettamente: e chi potrebbe dire nel continuo avvicendamento di tutti li nostri poteri organici, quanti sieno li turbamenti della azione arteriosa cagionati unicamente dai nervi. li quali distributi sovente con molta incostanza giusta la direzione dei vasi e dalle speciali turgenze di questi medesimi variamente disordinati nella difusione della così chiamata vir nervea mutano incredibilmente la facoltà contrattile viva dei vasi medesimi e ne bisogna: di ricordamento la predominante influenza nervosa nella circolazione sotto li forti movimenti dell' animo, e dovunque da stimoli universali, e locali sono turbati li speciali modi sensitivi dei differenti corpi, d' onde il polso in tauta parte di fanciulli, di isteriche, e di ipocondriaci &c. così spesso intermette, e subito si muta, e soggiace ad ogni sorte di anomalia: l'istoria dei polsi feracissima da per tutto di questi esempii supera forse per la stupenda quantità, ed incostanza delle sue significazioni tutte le altre dercrizioni dei poteri della vita, e mi pare, che sarà l' ultima di tutte le altre, che nel successivo ingrandimento dei nostri intelletti, dopo il volgersi ancora di molte età, li Medici potranno sottomettere ai loro calcoli ed a leggi invariate e sicure.

4. Nondimeno dalla copia dei fatti, che à potuto raccogliere, o vedere colli miei proprii eachi, a dalla semplice disuguaglianza del movimento arterioto fino alla at65tias mi sembra di poter concliudere

: 5-

essere tanta la congiunzione della facoltà pulsifica, e del processo della respirazione, e della così chiamata combustione vitale, intanto che sotto equali circostanze le condizioni dei polsi debbano riferirsi più che ad altra cosa ai modi particolari delle respirazioni differenti e degli effettive delle condizioni del processo respiratorio. Al quale mio vedere mi conforta singolarmente la considerazione dei pulmonici. e degli anginosi, e di tutti gli altri malati nell' organo respiratorio, fertilissimi sopra ogni altra specie di infermi d' ogni sembianza più prava, che la istoria dei polsi comprenda, e di quelle in particolare, che sono più stimate nella diagnosi dei cardiaci: ò trovati dei cuori, e delle aorte gravissimamente inferme, ne per giudizio di quei Medici, che avevano prima esplorato il polso di quei soggetti, o per il mio, quando fui solo nella cura di quei mali, altri polsi potevano essere sentiti di regolarità, e di più uniformi battute; ò incisi assai cadaveri di persone. ch' ebbero vivendo ogni espressione più cattiva del movimento arterioso, e non pertanto i loro precordii furono trovati, come in tutti gli altri, che si giudicano esenti da qualunque vizio cardiaco; appena mi ricordo, di chi avesse nella vita abitualmente polsi dubbiosi, diseguali, intermittenti, senza cangiamenti notevolissimi del loro organo respiratorio, ora soli, ora congiunti con offendimenti cardiaci più o meno grandi: le quali cose attesto pubblicamente su la mia fede essere il risultamento veritiero di osservazioni grandissime di numero da me fatte, delle quali assai molte riempiono dal principio al fine que sto mio lavoro.

5. Gli infiammati, gli emorragici, gli aneu rismatici, e molta parte dei cardiaci , dei quali infermi speto aver dimostrata in altro lnogo (1) la vicinanza degli uni cogli altri, anno per lo più le significazioni istesse di battito arterioso alto, forte, e vibrato ; cogli emorragici si accompagna spesso la battuta doppia, il dicrotismo così chiamato, il ferir dupplicato dell' arteria, alla qual cosa in altri pare, che supplisca la palpitazione; e certo qualunque sia, e da qualunque parte provenga quella virtù, che si mostra nei bateimenti dell' arteria, si direbbe, che negli infermi sopraccitati essa abbonda più che altrove. Altre volre negli ancurismatici, e nei cardiaci si trova un alera condizione di polso, la quale, comunque difficile a descriversi con parole convenienti, mi pare nondimeno recar seco principalmente una specie di rumore, di fremito e di sibilo interno, quasi di aria: che sfugga velocissimamente sotto le dita, quando si comprime l' arteria ; questa specie di rumore per altro per quello, che ò potuto accorgermi non & sempre perfettamenre simile, così per la sua intensione, come per la sensazione, che genera : non per tanto questo interno sofio, quasi di venticello che trapassi prestissimo, par differente dal polso, che pure

si disse romeroso, erepitante co che si accosta, più che ad altro, alia natura del disroto, cole quale : talvolta va unito, e che parecchi celebri Medici della Scuola Francese sembrano aver chiamato col nome di rebondissant. Il polso, del quale io parlo in questo luogo e che petrebbe diesi citalicamente fischiante, in latino sibilome o pon mi sembra essere stato distina tamente almeno, menzionato da nessuno degli antichi, e nemmeno dei primi padri della Sfigmica dei tempi meno lontani dai nostri, io dico fra gli altri li due chiarissimi Italiani Prosp. Alpino, e. Lor. Bellini : della quale mancanza è tanto più ragionevole di scusarli, se in generale, si verifica, quanto a me sempre parve, dovunque lo nitrovai ; cioè ch' egli fosse un affezione locale di qualche arteria unicamente dell' qua , o dell' altra dei carpi , o di una delle carotidi , o della celiaca, o della aorta ventrale : una sola volta lo trovai, sono appena due anni, esplorando i movimenti del cuore di uno evidentemente cardiaco veduto da me per caso e del quale ignoro perfettamente, quale sia stata la sorte : non ricordo chi-sia morto sotto la mia cora "dopo le sembianze di questo polso : mi ricordo bensì : chi lo aveva fortissimo nella celiaca che al tatto compariva molto cresciuta e sporappiù vi erano palpiti di cuore vivissimi ce più ricordo il mio rossore di essermi ingannato nella mia diagnosi; l'infermo guarì del sibilo arterioso e dell' aneurisma nel tempo medesimo. Io non sò, se tale fosse il polso trovato

dal Sig. Corvisare nel fanciullo di 12 anni e mezzo ricevuto nella sua Clinica (1) " la main placee sur la region du coeur sentait un battement peu regulier tres remarcable . : il polso nondimeno dei carpi era natusale, e solo alquanto debole e piccolo; nella sezione del cadavere il cuore era grandissimo : vi era in oltre una comunicazione, per la quale poteva forse passare l'estremità del dito mignolo fra l' un ventricolo e l' altro. Questo fatto mi richiama alla memoria una osservazione perfettamente simile del mio onorato e rispettabile Collega Sig. Prof. Raggi da lui fatta in Pavia nella persona di un mercante di 35 anni Gio. Broglia sopra nominato la Morte, magrissimo, di faccia lurida, grandi occhi cerulei, e di una forza muscolare prodigiosa; dopo una emoftisi gagliarda sofferta nella età di 21 anni, venne assalito nella primavera dell' anno 1805 da una speele di peripnenmonia cronica, la quale, sipreso dopo alquanti mesi un carattere acuto, in breve lo privò di vita ; applicata la mano al cuere era a sentirsi nella vibrazione d' ogni battuta un fremito particolare, come a me ne fece la descrizione per tettera l'egregio figlio del suddetto Professore giovane degno delle cure di quell'otsimo padre; similmente nel cuore del Broglia esistiva un foro nel tramezzo dei ventricoli . Il Sig. Corvisare non esita a fare di encesto polso-uno (2) dei fondamenti della diagnosi, della fa-

cier

<sup>(1)</sup> Obs. XLVII. (3) Corollaires pag. 1764

cies morbi propria dei cardiaci ; e più avanti (1) considerando lo stato, nel quale si trova la circolazione di questi infermi novera dopo la intermittenza, e l' irregolarità delle battute arteriose , , des bruissemens, des fremissemens, dont il est impossible de depeindre toutes les varietes ,; colle quali parole sembra, che il Cel. Archiatro abbia similmente abbracciato il polso sibiloso, e crepitante. Quanto a quest' ultimo era esso chiarissimo da potersi intendere tra gli altri miei infermi in Antonio Naldi Bolognese, cappellaro di mestiere, stato nella Sala Clinica, sono due anni . con tutti li segni degli anginosi di petto; lasciò lo Spedale dopo quasi due mesi; e circa tre mesi dopo. mor) subitamente nella sua abitazione nel momento. di immergere la mano dentro l' acqua stando il Cerusico per cavargli sangue: un ampio ancurisma dell' aorta era scoppiato nel suo torace; il tumore era fortemente attaccato alla trachea, della quale aveva già consumato in parte parecchi anelli, ed ivi distrutte e consumate le sue proprie pareva aver fatte sue le tonache della trachea. L'osservazione del polso crepitante, congiunto ad uno stridore quasi di sali a decrepitantium super prunis ardentibus , (2), fu descritta da Mauchart : il rumore in quest' ultimo esempio era chiarissimo in mezzo al petto, di chi aveva un ampio aneurisma nell' arco dell' aorta : la citie dinen st, to to -

<sup>(1)</sup> Etat de la circulation pag. 384. (2) Disput, de puls, intenmits, et crepts, Tubinga 1748.

parete interna dell' ancurisma era divenuta cartilaginea, e quasi invetriata di una sostanza dura e friabile.

6. lo dico dunque, che la natura di questi polsi ci conduce facilmente ad immaginare nelle arterie deeli infermi, che abbiamo nominato, una soprabibondanza di quella facoltà qualunque, la quale tanto eminentemente distingue le arterie dalle vene : facoltà, intorno alla quale abbandonata la sua origine alli più profondi ragionatori delle funzioni della via ta, questo solo mi sembra di poter dire con sembianza di vero, che essa va strettamente collegata con quegli invisibili principii, che si combinano col sangue nell' inalamento polmonare; li quali, come si adunino in maggior copia nei tronchi arteriosi degli aneurismatici, degli emorragici, e dei cardiaci in generale, chiusa in essi, e perduta tanta parce di estremità rosse capillari , ed arrestate spesso tante separazioni ; altrove (1) intesi, se non a dimostrarlo. almeno a colorirlo di qualche probabile asperto. Ora deve sapersi, che molte affezioni aneurismatiche i e cardiache incominciando appunto da quella sorte di battute forti e replicate, allorchè la malattia si rende cronica, il battere delle arterie successivamente diminuisce, e si rende fievole, e si oscura, e finalmente intermette, e quasi si perde: il quale notevole cangiamento molte volte osservato negli ancurismatia

tici , e ancora su gli stessi aneurismi di mole più vasta degli altri, fu solito essere attribuito agli strati, e coaguli del sangue, e della fibrina rassodata, che circondano con insigne grossezza tutto intorno il tumore dell' arteria, ed all' insigne cangiamento, che si fa nel tessuto delle pareti arteriose dilatate , le quali-alcune volte finiscono coll' essere interamente assorbite, servendo alla continuazione del continente dell' arteria le parti molli o dure, dove l' aneurisma si appoggia. A queste, e simili ragioni, per la spiegazione di alcuni fatti benissimo immaginate, si può nel generale degli ancurismi interni, e massime del torace, unire la considerazione del disordine, che sopravviene continuamente in questi casi negli organi della respirazione, ossia per l'impedimento. che anno a dilatarsi dalla presenza dell' aneurisma, a dalla mole tanto accresciuta o del cuore, o dei vasi, ovvero per li mutamenti della quantità e della velocità del sangue nella piccola circolazione, alla quale bisogna sempre soffrire assai da qualunque grande vizio di struttura, e di poteri abbia prima assaltato la grande . Così nella giovane di 20 anni rammentata da Senac (1) quel sommo Anatomico e Medico non aveva mai potuto intendete i battimenti del cuore, ed il polso eta insensibile, l' orecchietta destra era mostruosa ela vena cava superiore , ed inferiore erano grosse, come il braccio. lo so bene, che mol-

(a) L. IV. ch. IX.

molti antichi, e moderni diligenti osservatori, e fra tutti gli altri Fabri Bartoletti da me tante volte lodato, ci ammonirono, che il polso non risentiva sempre gli effetti di una respirazione disordinata e difficile ed jo stesso vidi alcuna volta guastamenti grandissimi di polmene, e polsi preceduti di poca o nessuna irregolarità: e poiche si fatte anomalie seguitano a ricordarci, che li processi della vita non vanno stimati superficialmente, e quasi direi a semplice colpo d' occhio, e che l' ufficio dei polmoni non può computarsi unicamente dalla sua espansione maggiore o minore; ma bensì ancora dalli suoi modi speciali di tessitura atti più o meno alli suoi usi, e che però questi argomenti non si possono discorrere colla sola e nuda ispezione dell' organo respiratorio visto nel cadavere; e nondimeno dovendosi confessare li guastit soliti del polmone, in chiunque patisce di polsi intermittenti e diseguali , d'onde le intermittenze famigliari ai pulmonici, ed a tutte le malattie di petto come chiaramente si dissero da G. Baglivi (1), e da Vedelio, e da molti altri; la soma di queste considerazioni mi inclinò a dubitare, se non forse, dovunque si tratti del processo respiratorio, e della respirazione, bisognasse continuamente mirare insieme alle condizioni speciali di un altro grande organo, certo al polmone vicinissimo nel complesso delle sue funzioni, intendo il tessuto della cute, il Part. II. qua-

<sup>(1)</sup> Prax. Lib. 1. De Palen in Acusit .

quale partecipando con lui le sue facoltà principali, partecipasse anche li suoi poteri su la circolazione . e li suoi mutamenti. Della qual cosa ci rendono tetimonianza le grandi e subitanee trasformazioni del moto delle atterie dopo l'applicazione dei vescicatorii e dei cauterii, o di altro stimolo forte ed inusitato : cangiamenti invero soliti, che dal volgo si attribuiscano alla sola diffusione meccanica dello stimolo, ma temo io sempre con molta dubbiezza dei Medici più accurati, quando si consideri alla differenza grandissima degli effetti, che seguitano in tanti casi le applicazioni esterne di questi arritamenti e quando ancora più. potenti epiù diffusibili sono somministrati internamente . E la pravità dei polsi piccoli, bassi, irregolari, e intermietenti melle malattie più gravi delle intestine penseremot noi , che accada senza alterazioni grandissime delle facoltà assorbenti, ed esalanti della cute tanto prossima di orditura, e di poteri al tubo intesti--nale 26 sit als .. - salur Co ... - non ... -

¿ Qualunque .nondimeno sia il concorrimento del processo respiratorio al battito arterioso ), la prima condizione; che vi bisogna, si è la integrità del ressuro della arteria; o la sua attitudine alla sua attitutà contrattile wiva della quale è indubirata; se non l'assoluta dipendenza, la corrispondenza almeno, come di sopra si disse (1); colla wii nervea; che in questa fa pur mesticsi, che si avvenga chiunque ragio.

a

na le facoltà dei nostri solidi, ancora suo malgrado per la folta oscurità, che la nasconde e però, se accadesse, che alcune particolari distribuzioni di tronchi o rami arteriosi per antiche o nuove (1) offese nei loro ressuti, o per vizio dei nervi, dai quali appena si scompagnano, divenissero tardive o inette la contraersi e dilatarsi, non si avrà più nei loro movimenti la misura, l' espressione degli stimoli abbont danti o diffettuosi, che al sangue vanno congiunti de quivi forse unicamente deve cercarsi la cagione delle differenze tante volte avvertite fra i polsi del carpo destro, e del sinistro, e della corrispondenza spesso notata dei polsi irregolari in quello unicamente dei lati del corpo, dove il vizio del cuore ; e dell' arteria più corrisponde, e della veracità maggiore in generale per la significazione delle offese cardiache del polso del carpo sinistro; intanto che ancora nel così chiamati anginosi di petto li dolori si manifestino più forti, e più frequenti nell' arto superiore sinistro : e cost dicasi degli effondimenti sierosi nelle estremità, delle sensazioni moleste di freddo, di torpore, di sembianzo paralitiche altrove (2) da noi copiosamente, discorse. lo non so, chi attentamente abbia finora considerato al numero di questi fatti particolari, e di queste circostanze locali dei cardiaci : ma sicuramente le cose quinci oltre dette furono certificate con speciali esempii da sommi Clinici, ff? e mol-

(2) Cap. II. art. 10. (2) Cap. VIII. art. 9 , Cap. XVII. art. 10.

e molte si troveranno da noi vedute e notate nelle precedenti descrizioni: quantunque pure mi bisogni dire nulla esservi di certo, e determinato, e che sempre comparisca ritornando gli aspetti medesimi di malattia. Quanto alla prima di queste ricerche, le anomalie del moto arterioso corrispondenti a quella parte, dove più il cuore, o le arterie sono inferme. fa mestieri-innanzi tutto esaminare, se a queste parziali sembianze del polso taluna servisse delle circostanze già rammentate ab antico da Sassonia e dall' Arveo, e presso a noi tra gli altri da Lancisio e da Morgaghi, e notate singolarmente nel caso del March, Paulucci, dove il polso del carpo sinistro mancando affatto, comparve l'aorta estremamente dilatata nel suo arco, ma con offesa notabile eziandio della succlavia sinistra; altre volte dall'aneurisma dell' aorta si diramarono verso l' una o l'altra delle succlavie alcune concrezioni polipose, che parevano otturarne le cavità: in quell' uomo poco sopra (1) nominato, che aveva il polso del cuore, e quello del carpo destro crepitante, e quello del sinistro, che intermetteya per molte battute, la succlavia sinistra era soppannata di squame ossose per rutta la sua tonaca interna: nella Maria Carpeggiani divenuta nel corso del suo male cieca nell' occhio sinistro, e morta nell' Ospizio Clinico di infiammagione, e suppurazione di cervello, e di strane ossificazioni della dura madre; e di grave mutamento di positura, e di testura, e di capacità delle cavità del cuore, con dilatamento insigne dei vasi cardiaci, . e dell' aorta tutta rivestita di laminette ossose, il sintomi p'ù osservabili della sua lunga infermità, e tra gli altri li dolori muscolari , che fieramente la tormentavano, e la pravità de' suoi polsi, afflissero singolarmente il: suo lato sinistro solo sempre infermo a quando ancora il destro pareva pausare ; tutto il suo male che principio con dolori acuti di capo, e nell' orecchio sinistro e nei denti, ed in tutta la sinistra parte della faccia , nacque dall' aver essa passate mold re ore di notte dormendo esposta alla corrente di un aria fredda, la quale percuoteva immediatamente su quella parte del suo corpo; d' onde sembra; che la speciale attitudine della sinistra banda alli tanti patimenti, ch' ella soffriva, provenisse dalla impressione ivi più, che altrove portara dalle potenze nocive. Che se nessuna di queste circostanze abbia luogo, e dato che non vi sia errore circa l'esplorazione dell' arteria, o nel collocamento del carpo, o del braccio del malato, ne vi sia altra singolarità osservabile nell' un braccio o nell' altro y rammentate le osservazioni , che il fatto anatomico ; e clinico ci somministrano sull' uomo destro, e l' uomo sinistro, assair distinto l' uno dall' altro nell' andamento dei relativi loro vasi , epersino dei bianchi (1), . . & elidateriere f f . rem er mi monnant) en ran-(12) 4. Quid, quod vara abrorbentia areus donteri a limine usque ad finem

(1), Quid, qued bare abrorbertia areus dexteria limine usque ad frum proprettu uso ab artut cinitri varit dicrepane ,, Sommering De Nat, Vat. Abrorb. IX.

e tanto diverso in tanti consentimenti di malatrie successive le une alle altre, contemplata, io dissi. nella totalità dei casi la corrispondenza indubitabile, che lega insieme tutte le parti dell' istesso lato più strettamente di quello, che le congiunga colle parti della banda opposta , non trovo difficoltà nell' immaginare, che quella predisposizione sovente ingenita , per la quale tanto numero di cuori e di vasiinfermano, si estenda alle altre parti di simile tessuro collocare nel medesimo lato : intanto che la prima fra le cagioni rimote, che serve al principio della malattia di taluna di quelle, quantunque non renda similmente inferme tutte le altre, le disponga nondimeno più di quelle della parte opposta alle irregolarità. che qui si discorrono, dei fenomeni della circolazione. 8. Quanto al sinistro polso indice meno fallace delle offese cardiache, se questa osservazione da molti Clinici, e da me sovente notata à qualche stabile fondamento, può forse dubitarsi, che vi abbia parte non piccola il collegamento dei nervi così chiamati cardiaci, propagine singolarmente dei ganglii cervicali, e del primo ganglio dorsale del simpatico ai nervi, dei quali è formato il plesso brachiale, avvertendo per altro, che li nervi sopraccitati, dimostrabili più che altrove intorno all' aorta, ed alle arterie coronarie, vanno più che alla destra in numero maggiore alla arteria coronaria sinistra, e nelle sue ramificazioni la seguitano; osservabile ancora è la differenza, che passa fra l' andamento nella

cavità del torace del ramo destro, e del ramo sipistro del nervo frenico, anch' esso per la sua principale origine quantunque non sempre e sattamente fissa, congiunto coi nervi degli arti superiori; ora il ramo sinistro, che si dice, si raggira anch' esso più del destro sul pericardio (1), dove più corrisponde l'apice del cuore ; la qual cosa fa parerlo alquanto più lungo del destro, che giusta la descrizione del Sig. Soemmerring (2) , quodam modo brevior , direction , et magis: in priora quam tinister pericardio adfixus &c. dercenda ;; e però nel tanto impero dei nervi sulle arterie può questa cagione anch' essa potentemente concorrere colle altre, che sopra si disseто (3); alle molestie, che li cardiaci soffrono più gravi nell' arto sinistro superiore : Dopo tutto questo non pertanto la diagnosi della parte inferma del cuore co deletronchi maggiorice come alcuni ancora scrissero del lobo infermo del polmone fondata sulla natura speciale del polso piuttosto di un carpo, che di un altro, non cesserà in qualunque caso di parermi assai dubbiosa; nella quale incertezza medesima mi sembra, che tra gli altri ancora Morgagni (4) inclinasse.

g. La maggior parte dei cardiaci eronici termina di vivere cessaro molto prima della morte in ogni luogo H-battere dei loro vasi arreriosi) appena con

(1) Sabatlet Neurel. da Nerf Drafregm. (2) De Cerebre et Nervie CCLXXVIII: (3) Cap. XVII. ant. 10. (4) Rp. A. M. XXVI. ant. 8. con fatica applicata la mano su i loro precordii si distingue un oscuro e confuso palpitare; solo ia due o tre casi ò potuto sentire il movimento delle arterie che rimaneva neis carpis non trestando niù vestigio alcuno di battimento di cuore. Questa asfissia che può mirarsi , come l'ultimo grado e più alto della intermittenza , si vede similmente prima della morte sussistere in altri infermi non solo per molte ore ma per molti giorni ancora, e si narra per l'intervallo di molte settimane, e finalmente sino al .. prodigio, che appena si può intendere : e bene fra tutti gli altri fu stupendissimo il caso di quella donna Parigina, che si legge nella Istoria di quella Re Accademia non avere avuta dalla nascita sembianza di polso veruna, e neppure al cuore, e neppure sotro li più forti moti dell' animo, e nemmeno, quando per l' eccessivo calore delle sue carni pareva, ch' ella avesse la febbre (1). Non sono le cagioni, di questa soppressione della vis pulsifica pertinenti così alle grandi infermità del cuore e dei vasi, che non si congiungano altre volte con altri mali di origine e di natura affatto diversi; e chi non sa dopo intra l'altre le eccellenti narrazioni fatte da Ramazzini (2), come e quanto d' ogni pravità e malizia di pelso abbondino le febbri così dette di cattivo carattere nella guisa, che accadde a quel giovane Ebreo, il quale usando pure a sua voglia sino agli

<sup>(1)</sup> Ann. 2748. (a) Const. Epid. ann. 2693. &c. n. 23.

estremi li suoi poteri musculari, e però certamente in lui movendosi il sangue con il giro suo solito, per quattro interi giorni prima della morte si trovò in tutto il corpo senza segno alcuno, che le arterie si movessero. Questa lunga ed universale quiescenza del battito arterioso, in mezzo alla quale il sangue pare, che si tragitti per le arterie non altramente da quello, ch' ei faccia per le vene, mi richiama alla mente il caso dei sommersi degli appesi, e dei soffocati in qualunque maniera, intendo quelli che sono apparentemente morti , e che ajutati ritornano dopo a vivere ; se non che in questi alla perdita universale del battimento dei vasi va soprappiù unita la sospensione di tutte le altre esterne facoltà della vita: ma che la circolazione con intermettimenti così lunghi, quanti furono scritti di ravvivati di questa sorte ; sia arrestata ; nell' interno ; come sembra di fuori, o l' immaginarlo affatto non è, conforme al vero, o quando fosse, mi parve sempre di assai malagevole intendimento. Questo io dico bensì, che li modi venosi di tutta la circolazione, si direbbe nenosità universale; che può presumersi negli asfissi; e negli apparentemente morti parendomi lo stato diametralmente opposto alla arteriorità, che altre volte da per tutto comparve, e nelle vene così, come nelle arterie in mezzo alla esorbitanza delle palpitazioni eli primi non mi sembrano più astrusi da intendersi dei secondi, che accompagnano il diffondersi dei movimenti arteriosi per tutto, quanto il corpo; e avvegnachè

non

non contrasti colla ragione, che la sopreccedenza di quei stimoli, che per legge speciale della nostra macchina sono in modo particolare descinati all' eccitamento del cuore e delle atterie, generi il dierotismo, e le battute dismisurate e generali , non altrimenti si può intendere con oppositi modi la cagione del polso, che manca, dove il sangue par seguitare nascosamente, il suo cammino per le arterie, come usa per le vene; quale diffetto di principii gaz. zosi combinati col sangue, ed atti alla così chiamata combustione vitale, ed alla produzione del calore animale non sarà stato in quell' assisso che fu visto da Ramazzini per li quattro interi giorni . che il polso gli intermise , gelato in ogni sua parce? E bene dalla soverchianza universale , o locale di quei principii assorbiti nel polmone, e dalla enormirà degli impeti successivi del cuore e delle arterie sino alla intermittenza, ed alla assissia perfetta, può esservi un digradare di stimoli e di successivi contraimenti e dilatamenti sempre minori, ai quali basti qualsivoglia piccola porzione di ossigeno e di calorico, o sia di nuovo intromesso nel sangue, o in lui tuttavia si conservi col favore di alcune speciali disposizioni di quei corpi c di alcuni particolari mutamenti della vita, che forse accaderanno in queeli esempii, senza che ancora da noi siano conosciuri. Che se il ritorno del sangue per le vene si crede pure con ragione ajutato dalla pulsazione delle arterie, e questa sopprimendosi, il proseguimento del-

la circolazione per le vene paresse ricercare il soci corso di nuove cause ajutrici , poiche non si può dubitare, che il sangue penurioso ancora estremamente de suoi principii irritativi seguiti l' intero suo giro, quantunque senza segno: alcuno esterno de' suoi movimenti do qualche volta meco stesso dubitato, se mai questo elemento interno di azione continuata. questa forza ausiliatrice della circolazione ridotta allo stato di vita minima potesse miratsi nella maravigliosa facoltà, e nel numero senza fine dei vast apsorbenti, che uniti insieme superano forse due volce l' ampiezza del sistema arterioso; di questi vasi, io dico , li quali intessuti in tanta copia in tutte le membrane, ed in tutte le tonache dei vasi rossi non bisognano nell' esercizio dei loro poteri di quegli scimoli speciali , che recati di fuori al sangue rendono dipendente dalla respirazione la sua tanta influenza sul movimento del recipienti sanguigni ; e che in qualsivoglia stato della vita, e crescendo spesso di attività, dove il cuore e li suoi vasi più sono indebiliti, e persino dopo la morte, non intermettono l' ufficio mai dei loro assorbimenti, e dei loro contraimen-

to. E così mi sembra, che principiando forse la vita dal potere di questi vasi, li quali assorbono i primi il principio animatore dell' embrione, e comunicando poscia nell' uomo nascente coi vasi rossi provvedono all' incremento, ed al mantenimento, ed alla continua rinnovazione di tutte le par-

ti del nostro corpo, sia loro merce similmente, che le funzioni plù essenziali, della vita semispente nei maggiori pericoli sieno quasi di nuovo innanimite s dovunque per grave mutamento sopravvenuto di tessitura non abbiano perduta l' attitudine a poter vivere : E così forse da queste innumerevoli ed invisibili molle della nostra macchina, congiuntamente alle ultime estremità dei vasi rossi; movendosi e seguitando ogni cangiamento dei nostri corpi sani ed infermi chiaro si argomenta, quanto ancora sia lontana dalle cose : che noi vediamo nei cadaveri , l' orditura e la cagione prima delle malattie, e dei tanti segni e diversi che a noi le rappresentano : e cost nell' uopo maga giore delle nostre indagini la osservazione ci abband dona, e sottentra il ragionamento; cessa l' Osservacore, ed incomincia il Filosofo TRANSFER OF THE STREET

## FINE

and the second s

The main and the second of the

erotoproculati Najkovaje kitovaje kiji kiji. Joži oblobno bioelove i tilo i tala kila liji. Sisa

## TAVOLA ANALITICA

DELLE COSE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.



CAPO 1. Della Infiammagione .

- 2. Della natura del processo infiammatorio in generale .
- 2. Di alcuni speciali prodotti di questo processo giusta le speciali condizioni dei corpi, e dei luoghi infiammati.
- 3. Tendenze universali del processo infiammatorio.
- 4. Della cagione prossima della infiammagione, e della sua divisione in vera e spuria.
- 5. Del processo infiammatorio forse comune a tutte le malattie, e della mancanza dei segni certi per distinguere le infiammagioni dagli altri matamenti fuori di natora nei poteri locali e universali del corpo animale.
- 6. Dubbio, se le malatie si possono dividere in infiammatorie, e non infiammatorie, o di opposta natura.
- Abuso della parola infiammagione: parellelo in alcuni punti fra la Nosologia degli antichi, e dei tempi vicini ai nostri.
- 8. Delle malattie senza infiammagione .
- CAPO II. Infiammagione dell' Aorta .
- 1. Abbondanza di vasi nel tessuto della nostra macchina .
- a. Osservazioni antichissime delle malattie dell'aorta in generale : prime descrizioni dell' aorta infiammata .
- Consentimenti delle malattie dell'aorta colle malattie della cute: concorrimento delle affezioni sifilitiche alla infiammagione dell'aorta.

4. Coa-

- 4. Continuazione di osservazioni dimostrative dell' istesso proponimento.
- 5. Caso speciale di aorta infiammata .
- 6. Riflessioni sul caso della malattia , che si è descritta .
- 7. Della tosse, come segno delle infiammagioni dell' aorta.
- 8. Delle bronchitidi sintomatiche dell' aorta infiammata .
- Delle pulsazioni e dolori nel dorso, ed altri segni dubbiosi di questa infiammagione; descrizioni dello stato dell' aorta infiammata veduta nei cadaveri.
- ro. Del polso, come segno equivoco di questi mali .
- CAPO III. Osservazioni sulla infiammagione della vena concava d-scritta da Areteo, e della infiammagione delle v.n. in generale.
- r. Parte principalissima, che anno i vasi arteriosi e venosi nella istoria delle infiammagioni del nostro corpo.
- s. Esempii di vene infiammate .
- 3. Testo e versione del Capo VIII nel II Lib. delle mal. acute di Areteo, su la malattia acuta della vena cava.
- s. Del proponimento di Areteo in detto luogo .
- b. Descrizione delle ramificazioni della vena cava nel fe-
- e. Dell' antica divisione del fegato in lobi o fibre .
- d. Cenni sulle cognizioni anatomiche degli Antichi e sull' uso antichissimo delle iniezioni per nso delle preparazioni di Notomia.
- a. Nell' uso della voce cedmata presso Ippocrate ed Areteo, e dei tamori e rotture dei vasi sanguigni .
- f. Della speciale malattia, che Areteo intese ad esprimere in questo luogo, e dei dilatamenti e della rottura della vena cava.
- z. Confutazione del giudizio, che alcuni Medici diedero troppo leggiermente di questo passo di Areteo.
- h. Dei sintomi più osservabili menzionati da Areteo nella

vena cava infiammata: para!lelo fra la malattia descritta da Aretea, ed alcuni sintomi della grave Ipocondriasi, e dell' Isterisma: necessità della lettura degli Antichi.

CAPO IV. Della infiammagione acuta o celere del Pericardio e

z. Dell' infiammamento delle membrane, che accompagna e forse precede continuamente l' infiammagione del tessuto parenchimatoso dei visceri.

a. Di alcune infiammagioni membranose senza partecipazione dei visceri coperti delle istesse membrane . a. Osservazioni sopra alcune inesattezze della Nosologia dei

moderni .

4. Dubbii, se vi siano segni distintivi delle infiammagioni

 Dubbii, se vi siano segni distintivi delle infiammagioni membranose dalle infiammagioni parenchimatose.
 Osservazioni sopra un passo di Ippocrate, dal quale Se-

nac prese materia a scrivere, che Ippocrate avesse trattato della caduta del cuore su l'uno de' suoi lati.

6. Segui della inflammagione di cuore, come furono descritti da Salio Diverso.

7. Dei meriti di Salio nell' aver discorso questi mali con piu accuratezza dei Medici, che lo avevano preceduto . 8. Descrizioni speciali di alcuni casi di infiammati di cuore

8. Descrizioni speciali di alcuni casi di infiammati di enome di pericardio.

CAPO V. Dei Pericarditici e Carditici Anginosi.

r. Imperfezione della maggior parte delle nostre dottride sulla sede e natura delle malattie appoggiate sull'accompagnamento dei loro segni.

a. Aggiunta di nuovi sintomi a quelli menzionati avanti, propii talvolta della Pericardite, e della Gardise acuta

 Della Angina delle fauei, che talvolta accompagna questi infermi, con mancanza quasi assoluta di tutti gli altri segni.

4. Nuovi esempii di pericardici, e carditici anginosi .

5. Del-

- Della Disfagia e della Angina esofagea, che altre velte si associò a questi informi.
- Osservazioni sul consentimento delle infiammagioni del cuore colle infiammagioni delle fauci, e del tubo alimentare.
- Sintomi anginosi di un cardiaco acuto per violento esercizio muscolare fatto nel suonare una campana pesantissima.
  - 8. Altro esempio di cardiaco per simile sforzamento fatto
- 9. Cenni di cardiaci anginosi fatti da altri Scrittori, e nuovo esempe di sintomi di angina comparsi, in chi aveva i singolarmente infiammato il pericardio.
- CAPO VI. Della infiammagione lenta dei precordii, e di alcuni suoi regni particolari
- z. Osservazioni sull' ultima istoria riportata nel capitolo antecedente.
- a. Dei sudori parziali abbondantissimi propii di questi infermi .
- 3. Altri esempli di sudori profusi, in chi era infermo di lenta infiammagione di cuore.
- 4. Di alcuai effondimenti linfatici, e quasi lattei veduti nel corso di questi mali, e della probabile cagione, che li produce.
- 5. Della speciale pienezza del tessuto membranoso, e dello stato catarrale propio dei cardiaci: sanguificazione disordinata, e separazioni irregolari propie di questi corpi. 6. Luoghi differenti del tessuto membranoso, nei quali si
- adunano questi versamenti sierosi .

  7. Disposizioni sincopali spesso congiunte alla copia dei su-
- 7. Disposizioni sincopali spesso conglunte alla copia dei sudori.
- 8. Estremità vascolari rosse infiammate e gonfie, quale parte abbiano nei poteri disordinati del sistema bianco. o. Raf-

. Kat-

455

- 9. Raffreddori e corizze propie di alcuni cardiaci.
- no Diagnosi difficile delle malattie cardiache sotto queste forme catarrali .
- zz. Intervalli di apparente sanità veduti in alcuni gravissimamente informi di polmoni e di cuore.
- CAPO VII. Degli effondimenti acquosi mella capità del pericardio, o sia dell' Idropericardite, e de' suoi segni.
- 3. Della impossibilità ereduta dai Romani della combustione del euore dei cardiaci : riftessioni sul genere di morte di Germanico.
- s. Degli effetti differenti del processo infiammatorio nei pe-
- 3. Della frequenza degli effondimenti acquosi nel pericardio, e della quantità delle acque, che deve raccogliersi, per la formazione di quest' idrope.
- 4. Dei segni indubitati di questa malattia.
- 5. Rarità di questi segni : di un movimento di cuore , che si fà distinto in questi casi .
- 6. Esempio norabile d'idrope di pericardio narrato da Morgagni .
- Riflessioni su l'istoria precedente: caso notabile veduto da Willis: celerità della formazione di quest'idre; e: rottura dei vasi linfatici.
- Necessità di osservare le cagioni e le circostanze della malattia, di maggiore utilità nella diagnosi, della osservazione dei sintomi, che l'accompagnano: dei pelsioro più di questi infermi: della difficile respirazione, come segno di questi mali.
- p. Dello svegliarsi improvviso nelle prime ore del sonno, seguo così pregiato da C. Pisone.
- 10. Della sete frequentissima negli idropici .
- 11. Della tosse secca e frequente, che spesso gli accompagna.
- rs. Dell' aridezza della cute, e delle perfrigerazioni mole-

ste negli arti e nel ventre .

- CAPO VIII. Cominuazione dello stere ergomento .
- 2, 2, 3, 4, 5, Istorie particolari di idropici di pericardio da cagioni diverse, e con segni diversi.
- 6. Degli edemi, e gonfiente degli arti, che si osservano frequentemente in questi malatit della affezione universale del sistema linfatico, che si unisce in queste malattie.
- 7. Come queste gonficzae sovente dispariscono in vicinanan della morte.
- Del raffreddamento degli estremi, e dalla imperfesione del processo della calorificazione animale, che si compie in questi casi.
- 9. Dei torpori , e delle paralisi parsiali vedute in talani di questi infermi .
- 20. Della percussione del torace, come segno dell' idropa del pericardio : dubbii sulla veracità di questo segno.
  - 11. Dello scuotimento del torace praticato dagli Antichi nella diagnosi delle raccofte di marcia nel torace.
  - 12. Riflessioni su i fondamenti delle diagnosi speciali, come dagli Antichi erano intese.
  - CAPO IX. Delle Pericarditi, e d'lle Idropericarditi puerperali.
  - a. Disposizioni delle gravide a divenire cardiache.
- 3. Disposizioni delle gravide e delle puerpere alle malattie del tessute membranoso : delle idropi lattee . A. 6. Istorie di puerpere , nelle quali furono veduti il cuo
  - re ed il pericardio inflammati, con versamento acquoso nel pericardio.

    6. Dell' assorbimento delle acque versate in vicinanza della
- morte, e dopp la morte. CAPO X. Degli effondimenti di cangue e di fin di elastici nel-
- CAPO X. Degli effondiments de canque e de fiu de étastice ne.
- s. Effondimenti comuni ai luoghi infiammati .

. 340-

- 3. Sangue versato dai luoghi infiammati sensa rottura di vasi .
- 5. Istoria singolare di versamento coplosissimo di sangue nella cavità dei pericardio ridotto alla similitudine di un favo.
- 4. Aria trovata nel pericardio .
  CAPO XI. Corpi di nuova formazione nella capità del cuore
- Polipi , Larcomi , Oscupenzioni , Petruficazioni .

  z. Motivi di sospettara , che nell' interno del cnore nasca-
- no gli stessi afiondimenti, che anno luogo in tutti gli altri luoghi infiammati. 3. Attiche questioni sulla natura, a la cagione dei polipi,
- a loco fraquenza nei cadaveri .

  5. Distinzione fra i polipi essenziali o primitivi , e ti secondari o sintomatici degli ultimi tempi della vita, o del suo
- termine già accaduto.

  4. Possibilità della esistenza dei polipi nel caore, ancora durante la vita.
- S. Natura di questi polipi , e loro differenze .
- 6. Istoria di polipo, che poteva congetturarsi nato assai
- 7. Incertezza somma dei segui soliti servire alle diagnosi dei Medici sulla formazione di goesti corpi
- Altra istoria di polipo, che similmente sembrava della natura dei primitivi.
- Della incostanza delle pene, che soffrono i poliposi : del successivo ingrandimento di questi corpi, e della mutanione di luogo ad essi attribuita.
- zo. Degli estacoli, che impediscono il passaggio del sangue da una cavità all' altra nel cuore: delle dispessioni comptore ed appolettiche dei polipesi: riecrobe della vera cagione del morire imprevviro di zaluno di questi infermi.
- ar. Li polipi , quantuaque trovati dopo colla senione del cadavere nel cuore , non debbono essere sempre accagie-

nati delle morti subitance dei soggetti poliposi .

Es. Osservazioni salla disposizione apoplettica dei cardia-

CAPO XII. Ererettenze, Oreificazioni, Calceli &c. veduti nel

z. Riflessioni su gli effetti del processo infiammatorio.

a. Dei corpi di nuova formazione generati dalla infiammagione : esempii di questi corpi veduti nel cuore .

3. Della produzione delle squame assose vedate negli organi centrali della circolazione.

 Esempio di chi ebbe una fragilità straordinaria dell' aorta, e delle sue diramazioni: della produzione degli ossi nel cuore dei cervi.

g. Descrizione delle squame ossose vedute nell' aorta .

6. Dei piccoli tumori pieni di materia farinosa trovati nel tessuto di molte arterie:

7. Dell' assorbimento del fosfato calcario trovato in tanti

3. Delle eagioni probabili di questi assorbimenti: abbondanza nei nostri corpi del fosfato calcario.

9. Riflessioni sulle malattie del sistema linfatico specialmence nate dalle disposizioni cardiache.

20. Dei materiali proprii alla generazione dei calcoli, e delle pietre nel sistema circolatorio di altri soggetti.

CAPO XIII. Dei regni delle durezze ottoe nei precerdii, e della cotì detta Angina di Petto.

z. Diligenza dei Moderni nel descrivere il complesso dei

1. Descrizione di questi segni .

s. Differenze vedute nei cadaveri di questa natura .

4. Molte ed insigni ossificazioni del cuore e dei tronchi maggiori furono affatto esenti dai segni di Angina di petto: singolare esempio di ossificazione straordinaria del cuore senza nessuna molestia dell' infermo .

- 5. Se queste ossificazioni sieno la cagione immediata di alcune morti improvvise .
- 6. Difficoltà di intendere, come il cuore in mezzo a queste ossificazioni continui ne' suoi movimenti naturali.
- 7. Malattie di natura diversa dalle ossificazioni, vedute nel cuore degli anginosi di petto.
- 8. Nuovi pensieri di alcuni Medici sulla cagione dell' Angina di petto: della mole accresciuta delle viscere del ventre, e singolarmente del fegato, come cagione della così detta Stenocardia.
- 9. Dubbii sulla compressione ed angustia del cuore creduta nascere dalla grandezza delle viscere sopra mentovate.
- no. Dubbii sulla così creduta paralisi cardiaca .
- zz. Di alcuni cardiaci senza augumento delle viscere dell' addome.
- 13. Le sembianze anginose non spettano a veruna speciale e determinata forma di malattia, ma debbono solamente mirarsi, come segni di offese in generale negli organi centrali della circolazione.
- z 3. Dei segai propii delle ossificazioni dei precordii: disposizioni ereditarie: abbandanza in alcani corpi di materiali atti alla produzione dei calcoli, delle pietre, delle concrezioni podagnose.
- CAPO XIV. Della pinguedine accumulata interno ai precerdii Polisarcia adiposa cordis:
- z. Istoria, di chi sembrava avere tutti i fenomeni dell' angina di petto, e sua sollecita guarigione.
- a. Grasso accumulato intorno al cuore, come cagione di Angina di petto.
- 3. Dubbi, se questa abbondanza di grasso veduta in alcuni cardiaci fosse l'origine della malattia veduta nei loro cuori. g g g 3 4. L'

situra .

- 4. L' abbondanza di questo grasso piuttosto, che essere cagione di alcune malattie del cuore, sembra esserne l'effetto.
- 5. Della grassezza acquistata coll' esercizio di alcune Arti.
  6. Distinzione fra l'abbondanza del grasso, e l'abbondan-
- and del tessuto musculoso.

  CAPO XV. Dei dilatamenti parziali del cuore in generale, e della differente carnossià del cuor destro e del cuo particolo della differente carnossià del cuor destro e del cuo particolo della differente carnossià del cuor destrono della della differente carnossia della differente carnossia della della

s. Imperfezione delle nostre sezioni anatomiche per uso patologico e clinico.

- 2. Doppia sorte di dilatamenti del cuore con sottigliamento, o densità accresciuta delle sue pareti.
- 5. Osservazioni relative alla esistenza nell' istesso cuore delle due diverse forme aneurismatiche nelle cavità destre, e nelle cavità sinistre.
- 4. Risultamenti di queste osservazioni . 5. Della Litiasi considerata come condizione necessaria dei
- dilatamenti arteriosi .

  6. Riflessioni sulla natura dei dilatamenti cardiaci e arte-
- riosi.

  7. Densità naturale maggiore delle pareti del cuor posteriore paragonate colle pareti del cuore anteriore, e delle cagioni, che possono determinate questa differenza di tes-
- 8. Delle palpitazioni , come cagioni dell' accrescimento del-
- CAPO XVI. Dei dilatamenti del cuor destro con mole mereeciuta delle pareti del cuor sinistro, e del Cardiogmo o dilatamento universale di tutto il cuore.
- x. Degli impedimenti alla uscita del sangue dall' orificio aortico, mirati come cagioni dei dilatamenti del cuore anteriore.
- a. Dubbii sulla verità e la esattezza del ragionamento precedente. 3. Del-

- 3. Della copia ed urto del sangue considèrata parzialmente, come cagione di questi diversi dilatamenti.
- a. Delle disposizioni ingenite locali di alcuni cuori ad un genere di malattia piuttosto, che ad un altro.
- 5. Della speciale natura del processo aneurismatico .
- Le malattie del cuore sovente congiunte colle malattie dell' aorta: concorrimento probabile di queste ultime alla generazione delle prime.
- 7. Del Cardiogno o Cardioneo propriamente così detto e dilatamento universale del cuore e esempio singolare di questa malattia e
- 8. Altra simile istoria a
- CAPO XVII. Dei segni dei dilatamenti parziali, e universali di tutto il cuore.
- a. Esempio di cuore gravemente infermo senza nessuna mo-
- a. Altri casi di gravi malattie di cuore, che vivendo gli infermi appena furono riconosciute.
- 3. Frequenza incredibile dei dilatamenti dell' orecchietta destra .
- 4. Della pulsazione delle jugulari, come segno di questi dilatamenti .
- 5. Del battito delle vene brachiali, e del ritorno del sangue dalle cavità destre per le vene.
- Della condizione dei polsi, come segui di questi dilatamenti.
- 7. Dei battiti del cuore, come segni di questi dilatamenti .

  8. Della cancrena delle estremità, come segno di questi dilatamenti .
- 9. Esempii di queste cancrene .
- zo. Dei viaii della circolazione per gli arti dei cardiaci : molestie, che essi ivi provano : della circolazione inversa, e del regurgito del sangue per le vene.

472

- 11. Difficoltà della diagnosi delle speciali malattie cardiache: fondamenti generali della diagnosi del cuore malato.
- 12. Dello stato stazionario di queste malattie .
- 13. Mancanza di segni atti a far conoscere il corso acuto, o cronico di questi mali.
- CAPO XVIII. Della piecolezza, e della consumzione o Tabe del cuore.
  - z. a. Esempii di cuori assai piccoli .
- 5. Dei segni, che accompagnarono questi stati non naturali del cuore.
- 4. Della infiammagione preceduta del cuore, come cagione delle tabi cardiache
- . Delle disposizioni ingenite a queste specie di mali .
  - 6. Della antica opinione delle consunzioni del cuore nei forti e lunghi movimenti dell' animo, e nei tabidi in generale 2 opinioni di Galeno, e di altri.
  - 7. Dei cuori piccoli, ed assai contratti e duri ; delle disposizioni dell' animo relative alla peculiare fabbrica di quest' organo.
  - CAPO XIX, Cancrena e rottura del cuore .
  - r. Della inflammagione, e ulceramento del cuore, come cagione di queste rotture.
- a, 3. Esempii di alceri , cancrene, e rotture vedute nel cuo-
- 4. Istorie, e sintomi singolari di cuori lacerati.
- 5. D sposizioni dalla nascita di alcuni cuori più atti degli altri a potersi rompere, per vizii nativi di tessitura.
- Origine singolare di alcane emorragie trovate nel pericardio: aotta, e atteria polmonare perforate: sangue trapelato dall' interno all' esterno dei vasi.
- 7. Riflessioni sul grasso ootato sovente in abbondanza nei cuori, che soggiatquero a rompersi.
- CAPO XX. Del polto considerato, come segno dei mali cardinei.

- z. Difficoltà somma della dottrina dei polsi .
- Incostanza dell' indole dei polsi nell' accompagnamento, e fuori delle malattie cardiache s intermittenti nei sani, uniformi nei malati &cc.
- 3. Vizii dei polsi ingeniti , o dipendenti dalla sola influenza disordinata dei nervi su la circolazione .
- 4. Frequente corrispondenza dei polsi collo stato dei polmoni, e della respirazione.
- Condizione dei polsi propia degli infiammati, degli emorragici, degli aneurismatici: palpitazione: dicrotismo: polso sibiloso, romoroso, crepitante: distinzione di questi polsi, e loro esempii.
- 6. Cagioni probabili di questa qualità di pelsi r copia di principii clastici nei vasi : perdita delle battute nelle affezioni ameurismatiche croniche; dubbii sul concorrimento dei poteri della cute sull'indole dei polsi, e su li fenomeni della circolazione.
- 7. Come si possono intendere le differenze spesso trovate nei cardiaci fra il polso destro ed il polso sinistro.
- 8. Della veracità maggiore del polso sinistro, come segno di questi mali.
- 9. Della intermittenza dei polsi, e della assissia, e dello stato della circolazione in quelli, che sono apparentennare morti: della irritabilità pe della asione del sistema asorbente, come forza ausiliatrice nella così detta vita miaima.
- so. Principii delle malattie forse tutti nascosti nei menomi essuti vascolari rossi e bianchi: necessità del ragionamento nei Medici.



L'Autore mette la presente edizione sotto la salvaguardia della legge di proprietà dei 19 Fiorile anno IX (era Francese) avendo consegnato le copie per le Biblioteche: e dichiara, che citerà innanzi i Tribunali del Regno, chiunque si facesse lecizo di ristampatla o spacciarne altre edizioni. 



